

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.62





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.62





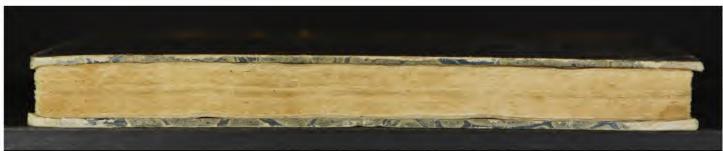

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.62

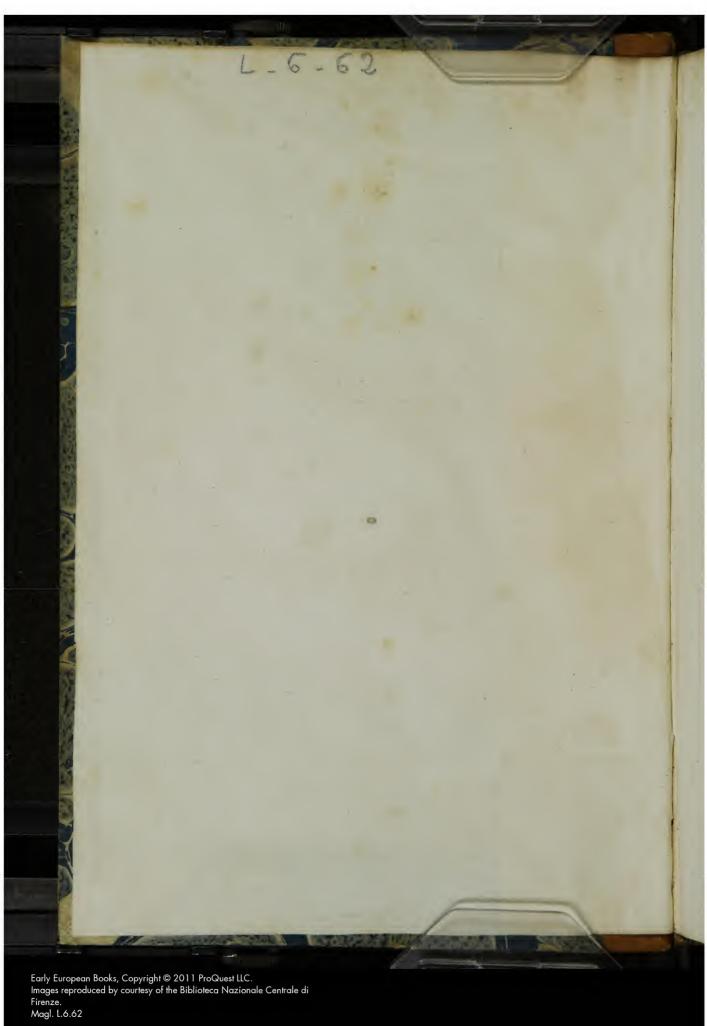

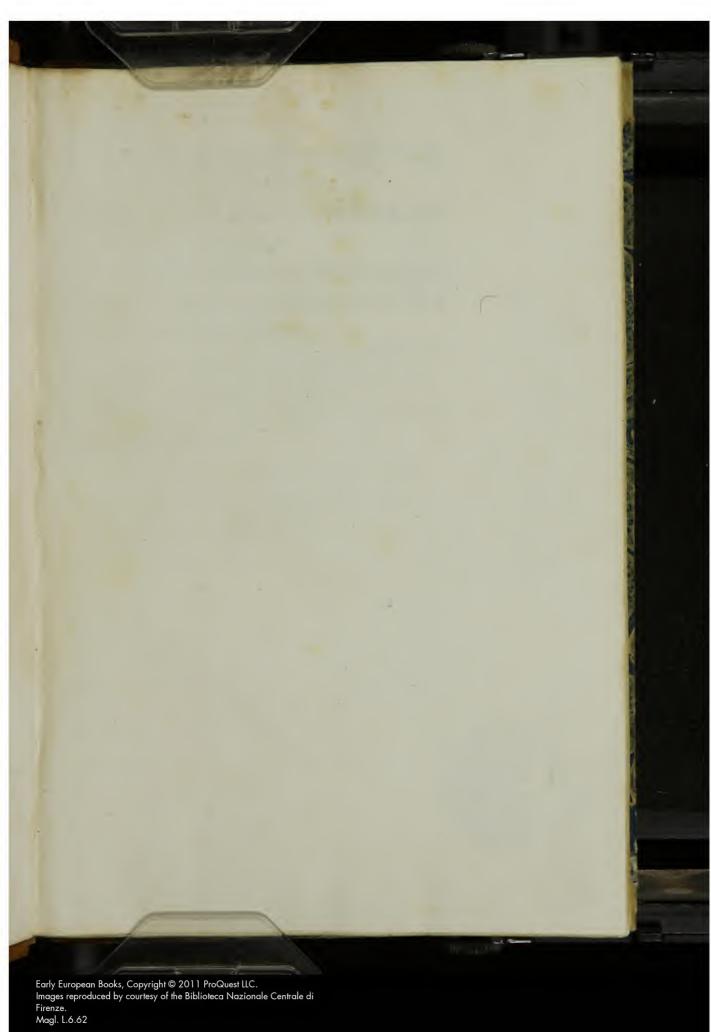



Libro da compagnie: nel quale sicon tiene lentrata de nouitii. Ilmattutino della nostra dona:ilue spro et la compieta. Loratione di sancta Adaria magda lenaidisan Bernardinoidisan Sin centi et di san Baulo. Ipsalmi gradi et psalmi penitetiali Juespro de morti et ilmattuttino. Lufficio del mercholedi giouedi et nenardi sancto. Ispmni:et orationi dipin sancti. Loratione del agnol rapbaello. Ofratel nostro et c.



Riceuendo alcuno nonitio uno sacer dote:o uno de fratelli in suo luogo: inginochiato allato allaltare imponga a parole il Mdiserere:et dectone ledue parti ilgonernatore faccia cen no:et imaestri de nonitii coduchino dentro ilnouitio et se inginochino al la predella dello altare In nomine patris et filis et spis sanctiamen.

gnam misericordia tuam. Et secundum multitudine miserationus tuarus: dele iniquitates meas. Am plius laua me abiniquitate mea: et a peccato meo munda me. Quonias iniquitatem meam ego cognoscoet peccatus meus cotra me est semper. Ibi soli peccani et malum coram te feci: nt instisceris in sermonibus tuis: et nincas cum indicaris. Ccce

go any uncrobit landes



enis in iniquitatibus coceptus sum: et i peccatis cocepit me mater mea. (cce enis veritates dilexistizincer ta et occulta sapiétie tue manifesta sti mibi. A sperges me dne bysopo et mundabon: lauabis me et super ni ues dealbabor. A uditui meo dabis gandius et letitia: et exultabunt ossa bumiliata. H nerte facië tuas a pec catis meis: et omnes iniquitates me as dele. (1 or mundum crea in me deus: et spiritus rectus innoua in ui sceribus meis. De proicias me a fa cie tuazet spiritum fanctus tuum ne afferas a me. Redde mibi letitiam salutaris tui: et spiritu principali co firma me. O ocebo iniquos nias tu as:et impii ad te couertent. Isibe ra me de sanguinibus deus deus sa lutis mee: et exaltabit lingua mea iu stitia tuas. O omine labia mea ape ries: et os meus annunciabit laudes

tuam. Quonias si noluisses sacrifi cium dedissem: utiq3 bolocaustis no delectaberis Sacrificium deo spiri tus cotribulatus: cor cotritum et bu miliatus deus non despicies. Bem ane fac domie i bona uoluntate tua spon: ut edificentur muri ierusales. Munc acceptabis sacrifici înstitie oblationes et bolocausta: tunc impo nent sup altare tuum uitulos. Glo ria patri. Sicut erat in principio. Rpriel. Abristel. Rpriel. Bater noster secreto tutto. &. Et ne nos inducas in temptationem. R. Bed libera nos a malo. & . Dstende no bis domine misericordias tuas. R. Et salutare tuum da nobis. & Sal num fac serunm tuns. Ruseus me us sprantez i te. & Esto ei domine turris fortitudinis. R. A facte ini mici. & Ditte ei domine auxilius A iii

de sancto. R. Et de spon tuere eus b. Bomine exaudi orationes meas R. Et clamor meus ad te veniat. Remus dilectissimi fratres do minum nostrum iesum christus proboc famulo suo: qui ad deponen dum uanitatem seculi pro eius amo re festinat: ut donet ei spiritum san ctum: qui in obseruatia mandatorus dei et capitulorus nostrorus sibi co tinne desiderium accendat: et a mun di impedimentis uel uano desiderio cor eins custodiat: ut sient mutatus est i introitu fraternitatis buins:ita manus dextere sue in eo nirtutes bo ni operis perfectione cosirmet: et ab omni cecitate cor eius aperiat:ac lu men eternitatis sue gratie dono con cedat. Qui vivit et regnat cum deo patre i unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum. R. Amen. Polto al nonitio il sacerdo te dica. Fratello che adimandi tu. Risponda il nommo. La misericor dia di dio: et la pace di questa copa gnia. Bicailsacerdote Bregbianti che obserni ecomandameti di dio et li nostri capitoli et sarane pienamë te consolato. Toutu efratelli rispon dino. Bio glienedia la gratia. b. Bominus custodiat introitum tuus et exitus tuum. R. Ex boc nunc et usque in seculum. Pratio. Remus fratres charissimi:ut quod frateriste ore quesiunt: opere feliciter acquirat:auxiliante dño nostro ibu xpo:quí cum patre et spù sco uiuit et regnat deus poia secula seculorus. R. Ame. Oro. Besto due supplicatioibus no stris:et bûc famulus tuus bene dicere dignare: cui i tuo sco noie ue stes sancte puritatis imponimus:ut te largiète nità mereatur accipere.

Per xps dim nostrus. R. Amen. b. Induat te deus nonum bomines qui secundus deum creatus est. R. In iustitia et sanctitate veritatis. Quâti sono tante volte si dice et si risponde: et nestiti inouitu impone il sacerdote Seni creator spiritus. Et ogni choro ripiglia il suo nerio: et ad Accende lume sensibus se ac cendino candele in mano a nonitiis lequali gliporga ilsacerdote: et simi le se altri lumi sono per questo depu tati. Finito Ihomno. H. Emitte spi ritum tuum et creabunf. R. Et re nouabis facië terre. Dremus. Eus qui corda fidelius sci spiis illustratioe docuisti: da nobis i eode spürecta sapere: et de eius semp coso latione gaudere. Per. Becta questa oratioe uno p parte di tutti uada a dire alquate parole anoniti del cote to che bano preso della loro nenuta

et côfortandoli a observantia: et tol ti elumi dimano anouitii:et rechati indisparte done tutti efratelli possi no andare adare loro lapace dicedo Bax tibi frater. Il gonernatore imponga seguendo ogni choro ilsuo uerso. Be deum laudamus. Congre gati in choro a mattutino il gonerna tore inclinato con noce piana dica. Pater noster. Ilquale finito secre to ilfratello achi e commesso ingino chiato allaltare incominci in voce. Jube domne benedicere. Ilgouer natore risponda. Moctes quietas et finem perfectum cocedat nobis dñs omnipotens. Boggiunga il cboro. Amen. Ilfratello segna.

Ratres sobrii estote: et nigilate

uester diabolus tanquas leo rugiens

circuit queres ques denoret: cui resistite fortes i fide. Bu aut due mise

in oratioibus: quia aduersarius

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.62

3 50 - 30 0

rere nobs. Risponda il choro. Beo gratias. Segnandosi il gouernato re dica. Adintorium nostrus i noie dhi. R Qui fecit celum et terra. V. Cöfitemini dño qm bonus. R. Quonia in seculu misericordia eius Onfiteor des ommpotenti bea te Marie semper nirgini et san ctissimis apostolis Betro et Baulo et omnibus sanctis. Et nobis fratres me graviter peccasse in lege dei cor de uerbo et ope: de quibus dico mea culpas:meam grauem culpas:meam maximam culapam: Ideo deprecor Mariam uirginem: reliquos scos et sactas dei:et nos fratres mei ut ore tis p me ad dam nostrus iesum xps. In persona di tutti uno fratello achi sia commesso, monthe de la la

Is liberet te ab omni, malo: saluet et

cofirmet in omni opere bono: et per ducat in uitas eternas R. Amen. Bora per tutti si confessi lui.

tenti gloriose marie uirgim: apo stolis quoqu petro et paulo et omni bus sanctis: et tibi patri nos peccasse nimis in lege dei dei et buius frater nitatis capitula: Precamur marias uirginem oes sanctos et sanctas dei et te pater ut oretis pro nobis ad do minum nostrum iesum christum.

Il gouernatore risponda Quiserea tur. Et commetta la absolutione.

Isereatur uestri omnipotes de us: et dimissis omnibus pecca tis nestris pducat nos dominus ad uitam eternam. R. Amen.

Essendoni sacerdote.

H'bsolutionem et remissionem om nium peccatorum uestrorus tribuat uodis omnipotens et misericos dñs

R. Amen. Quello che ba decto Jube domne o uno altro inginochia to allaltare dica. Angelü nobis me dicus salutis Beus mitte de celis ra phaelement omes sanet egrotos:pa ritergs nros dirigat actus. Dremus Eus qui raphaeles archangelus thobie famulo tuo pperanti pre nium direxistizet inter nie discrimi na donasti custodem: da ut eius dem ptegamur auxilio:quatenus et uite presetis nitemus pericula:et ad gau dia puenire naleamns celestia. Per xps däs nrūs Amen. Leuati impie ilgonematore cominci il mattutino dicendo prima piano et inchinato Bater noster. Poi in noce dica. Aue maria gratia plena dns tecus. Rispondino nella medesima voce. Bidicta tu i multeribus et biidictus fructus uctris tui ibs. Alzando al quato la noce incominci Bne labia. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Incipit officium beate marie uirgi nis secundum consuctudinem roma ne curie.

Omine labia mea aperies. R. Et os meum anuntiabit laudem tuam. b. Seus i adiutorius men intende. R.

Somine ad adiunadum me festina. Sloria patri et filio et spiritui san cto. Sicut erat i principio et nuc et semper: et i secula seculorum amen. Alleluia. Et a dominica septuagesi me usa ad sabbatum sanctum loco Alleluia. dicitur Laus tibi domine rex eterne glorie. Inuitatorium. Aue maria gratia plena. Sominus tecum.

Enite exultemus domino:iu bilemus deo salutari nostro:

preocupemus faciez eins in côfessio ne:et in psalmis iubilemus ei. Aue maria gratia plena. Bominus tecū. O uoniam deus magnus dominus et rex magnus super omnes deos: quonias no repellet dominus plebes suam: quia in manu eius sunt omnes fines terre:et altitudines montium ipse cospicit. Bûs tecus. Quoniam ipsins est mare: et ipse fecit illud: et aridas fundanerunt manus eius:ne nite adoremus et procidamus ante deus:ploremus coram dño qui fecit nos:quia ipse est dominus deus no sterinos antes populus eius et ones pascue eins. Aue maria gratia ple na. Bominus tecum. Hodie si nocem eius audieritis nolite obdurare corda uestra: sicut in exacerbatione secundum diem temptationis in de serto:ubi temptanerunt me patres Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

uestri.probauerunt et viderunt ope ra mea. Bis tecum. Q vadragin ta annis proximus sui generationi buic: et dixi semp bi errant corde: ipsi vero non cognoverunt vias me as quibus ivravi i ira mea: si introi bunt in requiem meam. Ave maria gratia plena. Sominus tecus. Glo ria patri et silio et spiritui sancto: sicut erat i principio et nunc et sem per et in secula seculorus amen. Bo minus tecus. Ave maria gratia ple na. Bominus tecus. Ave maria gratia ple na. Bominus tecus.

Sem terra pontus ethera co lunt adorat predicant: trinas regentes machina: claustrum marie baiulat. Uni luna sol et omnia de seruiut per tepora: persusa celi gra tia gestat puelle uiscera. B eata ma ter munere cuius supernus artisex: mundus pugillo cotines: ventris sub



opera manuum tuarum. O mnia subjectifi sub pedibus eins:oues et bones universas insuper et pecora campi. Colucres celi et pisces ma ris: qui perambulat semitas maris. O omine dominus noster: quamad mirabile est nomen tuum i universa terra. Gloria patri. Antiphona. Benedicta tu in mulieribus: et bene dictus fructus ventris tui. Ant. Si cut myrrba electa. Issalmus Eli enarrant gloriam dei:et opera manuus eius annuntiat firmamentum. O ies diei eructat uerbum:et nox nocti indicat scien tiam. Non sunt loquele neque ser mones: quorum no andiatur voces eorum. In omnem terra exivit so nus corus: et i fines orbis terre uer ba eorum. In sole posuit taberna culum suum:et ipse tanqua sponsus aiii

procedens de thalamo suo. A xul tauit ut gigas ad currendam viam: a summo celo egressio eius. A toc cursus eius usque ad summus eius: nec est qui se abscodat a calore eius Is ex dñi imaculata convertens ani mas:testimonium dni fidele:sapien tiam prestans paruulis. Tustitie domini recte letificates corda:pre ceptum dñi lucidum illuminans ocu los. III imor domini sanctus perma net in seculum seculiziudicia dñi ue ra instificata i semetipsa. O eside rabilia sup aurum et lapides pretio fum:multus et dulciora super mel et fauum. A tenim seruus tuus custo dit ea.in custodiendis illis retribu tio multa. O elicta quis intelligit ab occultis meis munda me die: et ab alienis parce servo tno. Si mei non fuerint dominatiztunc immacu

latus erocet emūdabor a delicto ma ximo. At erunt ut coplaceant elo quia oris meicet meditatio cordis mei in cospectu tuo semper. O omi ne adiutor meus et redemptor meus G loria. Antiphona. Sicut mpr ra electa odores dedisti suavitatis sancta dei genitrix. Antiph. An te thorum. Isalmus

Dmini est terra et plenitudo eius: orbis terraru et universi qui babităt înea. Quia ipe sup ma ria fundanit eum: et super slumina preparauit ens. Quis ascendet in monte dni: aut quis stabit i loco san cto eius. I nnoces manibus et mun do corde: qui no accepit in uano am mam sua: nec iuranit in dolo proxi mo suo. Hicaccipiet benedictione a dno: et misericordiam a deo salu tari suo. He e est generatio queren a iiii

tium eum: querentium facies dei ia cob. H ttollite portas principes ue stras: et elenamini porte eternales et introibit rex glorie. O uis est iste rex glorie: dns fortis et potens: dominus potens in prelio. H ttolli te portas principes vestras: et ele namini porte eternales: et introibit rex glorie. O nis est iste rex glo rie:dominus virtutum ipse est rex glorie. Gloria. Antiphona. An te thorus buins uirginis: frequenta te nobis dulcia cantica dragmatis. & Biffusa est gratia i labiis tuis. Re Propterea benedixit te deus i eternum. Pater noster. Z Et ne nos inducas in temptationem. R. Bed libera nos a malo. Benedictio Recibus et meritis bea ne te marie semper nirginis et omnius sanctoru perducat nos dñs Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.62 ad regna celorus. Ramen. Jube dopne benedicere. Benedictione. Mos cus prole pia benedicat uirgo maria. R. Amen. Aue maria gra tia plena: et cetra. Prima lectione
Il omnibus requiem quesini: et in bereditate dñi morabor. Bunc precepit et dixit mibi crea tor omnusiet qui creauit me requie nit i tabernaculo meo. Et dixit mibi In iacob inbabita: et i israel beredi tare:et i electis meis mitte radices. Bu autem dñe miserere nobis. R. Beo gratias. R. Gancta et imacu lata urginitas: quibus te laudibus efferas nescio: quia ques celi capere no poterat tuo gremio cotulisti. %. Benedicta tu i mulieribus et benedi ctus fructus ventris tui: Quia qué. Jube dopne benedicere. Alma uir go nirginum intercedat pro nobis



cpnamomi et balsami aromatisans odorez dedi. Quasi morra electa: de di suavitatem odoris. Bu aut due. R Beo gras. R Felix nangs es sacra nirgo maría et omni lande di gnissima Quia exte orius est sol iu stitte xps deus noster. b. Dra pro populo interuem pro clero:interce de pro denoto femineo sexu sentiat omnes tuŭ iuuame quicuq3 celebrat tuani sancta comemoratione. Quia exte. b. Sloria et c. xps deus fir. E deus laudamus te dns cofite mur. Me eternű patré ois ter ra uenerat. Mibi oes angeli tibi'ce li et uniuse potestates. Mibi cheru bin et serapbin incessabili uoce pro clamant. ganctus. gcus. gcus dñs deus sabaoth. Pleni sunt celi et terra maiestatis glorie tue. Me gloriosus apostolorus chorus. Me prophetarum laudabilis numerus.

Me martirum candidatus laudat exercitus. Me per orbem terrarus sancta cositetur ecclesia. Patrem immense maiestatis. Tenerandus tuum uerum et unicus filium. San ctum quoque paraclitum spiritum. II u rex glorie christe. II u patris sempiternus es filius. II u ad libe randum suscepturus bominem non borruisti urginis uterus. II u deui cto mortis aculeo aperuisti creden tibus regna celorum. Mu ad dexte ram dei sedes ingloria patris. I u dex crederis esse uenturus. Me er go quesumus tuis famulis subueni: quos pretioso sanguine redemisti. A terna fac cum sanctis tuis gloria munerari. B alnum fac populum tuum dne:et benedic bereditati tue. A t rege cos et extolle illos usque in eternum. Per singulos dies be nedicimus te. A t laudamus nome tuum i eternum: et i seculum seculi. O ignare dñe die isto: sine peccato nos custodire. M iserere nostri do mine: miserere nostri. H iat miseri cordia tua domine super nos. quem admodum sperauimus in te. In te domine speraui. no confundar i eter num. Adlaudes nersus. Beus i ad intorium meum intende. R. Bomi ne ad adiunandum me festina. Slo ria patri: et cetera. B. Assumpta est.

Ominus regnanit decore in dutus est indutus est indutus est düs for titudinem et precinxit se. A tenim firmanit orbem terre qui non como nebitur. P arata sedes tua deus ex tunc a seculo tu es. A leuauerunt slumina domine eleuauerunt slumia nocem suam. A leuauerunt slumia

na fluctus suos:a uocibus aquarum multarü. (1) irabiles elationes ma ris: mirabilis i altis dominus. Me stimonia tua dne credibilia facta sunt nimis: domum tuam dne decet sanctitudo in longitudine dierum. Gloria patri et filio. Antiphona. Assumpta est maria in celum gau dent angeli: landantes benedicunt dominum. Antiphona Maria mr 7/3 salmus go. Sobilate deo omnis terra:ser uite dño inletitia. Introite in conspectu eius: in exultatione. g citote quomam dominus ipse est deus:1pse fecit nos et no ipsi nos. populus eins et oues pascue eius introite portas eius in cofessione: atria eins i bomms cofitemini illi. Isaudate nomé eius qui suams est dis:in eternū misericordia eius:et Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

usqui generatione et generatione ue ritas eins. Gloria. Antiphona. Maria nirgo assumpta est ad etbe reum thalamū in quo rex regus stel lato sedet solio. Ant. In odorem. Eus deus meus;ad te Psfal. de luce nigilo. B itiuit in te anima mea: qua multipliciter tibi et caro mea. In terra deserta inuia et inaquosa:sic in sancto apparui ti bizut undere virtutem tua et gloria tuam. Q nomam melior est miseri cordia tua sup uitas: labia mea lau dabunt te. Bic benedicam te i uita mea:et i nomine tuo leuabo manus meas. Sicut adipe et pinguedine repleatur anima meazet labiis exul tationis laudabit os meus. Bic me mor fui tui super stratum meum:in matutinis meditabor i te quia fuisii adiutor mens. At i nelamento ala



deus deus noster:benedicat nos de usiet metuant eum omnes fines ter re. Gloria patri. Antipbona. In odorem unguentorus tuorum curri mus:adolescentule dilexerunt te ní mis. Antiphona. Benedicta filia. Enedicite omnia ope Bsal. ra domini domino: laudate et superexaltate eus in secula. B ene dicite angeli domini dno:benedici te celi domino. B enedicite aque omnes que super celos sunt dño:be nedicite omnes uirtntes domini do mino. B enedicite sol et luna domi no:benedicite stelle celi dño. Re nedicite imber et ros domino: bene dicite omnes spiritus dei domino. B enedicite ignis et estus domino: benedicite frigns et estas domino. R enedicite rores et pruina domi no:benedicite gelu et frigus domi

111

Itt

ti

de

08

no. B enedite glacies et nives dño: benedicite noctes et dies dño. Be nedicite lux et tenebre dño; benedi cite fulgura et nubes dño. B enedi cat terra dim: laudet et supexaltet eum in secula. B enedicite montes et colles domino: benedicite univer sa germinantia i terra dno. B ene dicite fontes domini dno:benedici te maria et flumina domino. B ene dicite cete et omma que mouent in aquis domino: benedicite omnes uo lucres celi dno. B enedicite omnes bestie et pecora domino: benedicite filii bominum domino. Benedicat israel dominus: laudet et superexal tet eum i secula. B enedicite sacer dotes domini domino: benedicite serui domini domino. Benedicite spiritus et anime instoruz domino: benedicite sancti et bumiles corde Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Adiso. B enedicite Anania Azaria Adisael domino: laudate et supexal tate eum in secula. B enedicamus patrem et siliuz cum sancto spiritu: laudemus et superexaltemus eum i secula. B enedictus es domine i sir maméto celi: et laudabilis et glorio sus et superexaltatus i secula. An tupbona. Genedicta silia tua domi no: quia per te fructum uite commu nicauimus. Antipbona. Pulcbra es. Bsalmus.

et

¢9

CT

ne

10

111

110

109

ite

cat

ite

de

te eum in excelsis. Laudate ens oés angeli eius: laudate ens oés angeli eius: laudate eum sol et luna: laudate eum omnes stelle et lu men. Laudate eum celi celorum: et aque que sup celos sunt laudent no men dñi. Q via ipse dixit et sacta sunt: ipse mandavit et creata sunt.

b ii

B tatuit ea in eternus et in seculum seculi:preceptum posuit et non pre teribit. Is audate dñs de terra: dra cones et omnes abyssi. I gnis gran do nix glacies: spus procellaru que faciunt nerbum eins. 11 ontes et omnes colles:ligna fructisera et om nes cedri. B estie et universa peco ra:serpentes et nolucres pennate. R eges terre et omnes populi:prin cipes et omnes indices terre. I une nes et uirgines: senes cum inniori bus laudent nomen düi:quia exalta tum est nome eins solius. (1 onfes sio eins super celus et terra: et exal tauit cornu populi sui. H pmnus omnibus sanctis eins: filiis israel populo appropinquanti sibi. 18 sal. Antate domino canticum no num:laus eins in ecclesia san ctorum. Is etetur israel in eo qui fe

cit nosiet filie spon exultent in rege sudent nomen eius i choro: in tympano et psalterio psallant ei. O uia beneplacitus est dño i popu lo suo: et exaltabit mansnetos i salu tem. A pultabunt sancti in gloria: letabuntur in cubilibus suis. A xul tationes dei in gutture corus: et gla dii ancipites i mambus eorus. H d faciendas nindicta in nationibus: in crepationes et in populis. H d alli gandos reges eorus i copedibus: et nobiles corum in manicis ferreis. Ut faciat i eis indicin coscriptus: gloria bec est omnibus sanctis eius. Audate dominus i sanctis ps. eins:laudate eum i firmameto nirtutis eins. Is audate eus in virtu tibus eius:laudate eus secundū mul titudines magnitudinis eius. Is au date eum i sono tube: laudate eus in biii

et

TI

De

IIS Icl

psalterio et cithara. Is audate eum intempano et choro:laudate eus in cordis et organo. Is audate eus in cimbalis benesonatibus: laudate euz in cimbalis inbilationis: omms spus laudet dñs. Gloria. Añ. Bulchra es et decora filia bierusalem: terribi lis ut castrorus acies ordinata. Ea Iderunt eam filie sponz pitolo et beatissimam predicauerüt:et regine laudauerunt eam. R. Beo gratias. Epmno. Sloriosa domina excelsa super sydera: qui te creauit proinde: lactasti sacro ubere. O nod ena tri stis abstulit:tu reddis almo germi neuntrent ut astra flebiles: celi fene stra facta es. Mu regis alti ianua: et porta lucis fulgida:uitam datas puirginem: gentes redempte plan dite. Floria tibi dne: qui natus es Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

de uirgine.cum patre sancto spiritu in sempiterna secula. R. Amen. 6. Benedicta tu i mulieribus. R. Et benedictus fructus uentris tui. Antiphona. Beata dei genitrix. Eantico.

Enedictus dominus deus isra el:quia uisitauit et secit redem ptionem plebis sue. Et erexit cor nu salutis nobistin domo david pue ri sui. Sicut locutus est per os san ctorum: qui a seculo sunt propheta rum eius. Balutem ex inimicis no stris:et de manu omnium qui ode runt nos. Ad facienda misericor diam cũ patribus nostris: et memo rari testameti sun sancti. Tusiuran dum quod iurauit ad abrabam pa trem nostrum: daturum se nobis. It sine timore de manu inimicorū nostrorum liberati:seruiamus illi. biiii

00

er

110

In sanctitate et institia coramipo ommbus diebus nostris. At tu pu er propha altissimi nocaberis: prei bis enim ante facië dñi parare mas eins. A d dandam scientia salutis plebi eins:in remissiones peccatorū eorum. Per niscera misericordie dei nostri: i quibus uisitauit nos ori ens exalto. Illuminare bis qui in tenebris et umbra mortis sedent:ad dirigendos pedes nostros i mas pa cis. Gloria. Ant. Beata dei geni trixuirgo maria perpetua templus dñi:sacrarium spüs sancti:sola sine exemplo placuisti dno nostro iesu xpo: Dra pro populo: interneni pro clero:intercede pro devoto femineo sexu. R priel. Zpeleison. R priel. b. Bue exandi oratione mea. Re. Et clamor meus ad te neniat. Dre mus. Pratio.

Eus qui de beate marie nirgi nis utero uerbus tunm angelo nuntiante carné suscipere voluisti: presta supplicibus tuis:ut qui uere 18 eam dei genitricem credimus: eius 19 apud te itercessionibus adinuemur Ber. Ant. Bancti dei des interce dere dignemini pro nostra omniñas salute. b. Letamini i dño et exulta 111 teinsti. R. Et gloriamini omnes ad Pratio. recti corde. pa Rotege due populu tuu: et apo stolorum tuoru petri et pauli:et Už aliorum apostolorii patrocimo costi denté:perpetua desensione coserua. Adnes sanctitui quesu Bratio 10 mus due nos ubiqs adiquent:nt 100 dum eorus merita recolimus:patro Pratio. cima sentiamus. B paces tua nostris cocede tem poribus et ab ecclesia tua cunctă



fumus düe deus perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et glorio sa beate marie semp urginis inter cessione a presenti liberari tristitia et eterna persru letitia. Per.

La comemoratione di san francesco
b. Ora pro nobis beate pater francisce. R. Set digni efficiamur pro missionibus xpi.

Eus qui ecclesia tua beati franci

Sus qui ecclesia tua beati franci
sci meritis fetu noue prolis am
plisicas: tribue nobis eius i imitatio
ne terrena despicere: et celestium do
norū semp participatione gaudere.
Ber. La comemoratione della pa
ce. b. Fiat pax in uirtute tua. Ris
Et abundantia in turribus tuis.

Eus a quo scă desideria recta co silia et insta sunt opa: da servis tuis illă quă mundus dare no potest pace: ut et corda nostra mädatistuis

dedita: et bostin sublata formidine tépora sint tua protectiõe tranquil la. Ber. b. Bne exaudi oratione meam. R. Et clamor mens ad te nemat. b. Benedicamus dno. R. Beogras. b. Fidelium anime per misericordia dei requiescant i pace. R. Amen. b. Bns det nobis suas sanctissimas pacem. R. Sitas eter nam. Balue regina misericordie ui ta dulcedo et spes nostra salue:ad te clamamus et c. b. Dra pro no bis sancta dei genitrix. R. Set di gni efficiamur promissionibus xpi. Ratias tuä quesumus dñe men tibus nostris infunde: ut qui an gelo nuntiate xpi fili tui incarnatio nem cognouimus:p passionem eius et erneem ad refurrectionis glorias perducamur. Per dominum. Alota ebe dalla pasqua di resurrexo

infino alla pentecoste sidice questa ant.in scambio della salue regina.

Regina celi letare alleluia: quia que meruisti portare alleluia: resurrexit sicut dixit: ora pro nobis deum alle luia. & Saude maria uirgo alle luia. R. Quia resurrexit dominus uere alleluia. Pratio

Ens qui per resurrectiones si lii tui domini nostri iesu chri sti samiliam tuam letisicare digna tus es:concede quesumus:ut p eius uenerabiles genitrices maria perpe tue capiamus gaudia uite. Per do minum et c.

Mutationi del ufficio della uergi ne maria del sabato dinanzi della domenica dellauento per infino al la uigilia della nativita. Ant.alue spro della dona. Mussisse est gabriel angelus ad maria virginem despon

satam soseph. Psalmus. Bixit do minus domino meo. Antiphona. Aue maria gratia plena dominus tecum:benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus uentris tui. ps. Laudate pueri. Añ. Ale timeas ma ria: muenisti enim gratias apud do minum: ecce cocipies in utero et pa ries film allelnia. ps Letatus sum. An. Babit ei dominus sedes dauid patris eius: et regnabit in domo ia cobin eternum. Alisi dominus. An. Ecce ancilla domini fiat mibi secundum verbus tuum. ps. Lauda ierusalem. Capitulum.

et flos de radice euns ascendet: et flos de radice euns ascendet: et requiescet super eum spiritus do mini. R. Beo gratias. Bomnus. Aue maris stel. b. Esssusa est gratia et c. R. Propterea benedixit.

Ad magnificat. Spiritus sanctus in te descendet mariaine timeasiba bebis in utero filium dei alleluia. Canticum uirginis marie. Magni ficat anima mea dominu. Pratio. Beus qui de beate marie: et cetera. Pro sanctis antiphona. Ecce dis ueniet et omnes sancti eius cum eo: et erit i die illa lux magna alleluia. 6. Ecce apparebit dis sup nubem candidam. R. Et cum eo sanctoru milia. Bratio. Conscientias nras quesumus. b. Bne exaudi. R. Et clamor. b. Benedicamus dño. R. Beo gras. b. Fidelinm anime. Almatutino no si muta se non le le ctioni et responsi chome seguitano: et questo modo si observa insino al Prima lectione. la trinita. Issus est gabriel angelus a deo in civitatem galilee: cui nomen

nasareth:ad uirginem desponsatas niro: cui nomen erat Joseph: de do mo david:et nome nirginis Marie. Et ingressus angelus ad eas dixit. Aue gratia plena: dominus tecum. Bu autem domine miserere nobis. R. Beo gras. R. Adissus est ga briel angelus ad maria uirgines de sponsată niro iosephenuntias ei ner bum:et expanescit nirgo de lumine: ne timeas maria invenisti gratiam apud dominum. Ecce cocipies et pa ries:et uocabif altissimi filius. b. Babit ei dominus sedem danid pa tris eius: et regnabit in domo iacob in eternus. Ecce cocipies et paries. Becunda lectio

Se cum audisset: turbata est in sermone eius: et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait an gelus ei. Ale timeas maria innenisti enim gratiam apud dominus. Ecce concipies in utero: et paries filius: et uocabis nomen eins iesum. Isic erit magnus: et filius altissimi noca bitur. Et dabit illi dominus sedem danid patris eius: et regnabit in do mo iacob in eternum. Et regni eius non erit fimis. Ibu autes domine mi serere nobis. R. Beo gratias. R. Aue maria gratia plena dominus tecus. Spiritus sanctus superueniet inte:et uirtus altissimi obumbrabit tibizanod emm ex te nascef sanctū nocabit filius eius. b. Quomodo fiet istud quoniam virum no cogno sco: et respondens angelus dixit ei. Spiritus sanctus superueniet in te. Bertiglectione.

Trit autem maria ad angelüz quomodo fietisstud quoniă ui rum non cognosco. Et respondens

CI

angelus dixit ei. Spüs scüs superue met i te et urtus altissimi obumbra bit tibi. Ideogs et quod nascetur ex te scum nocabit filius dei. Et ecce belpsabeth cognata tua et ipa conce pit filium i senectute sua: et bic men sis est sextus illi que nocat sterilis: quia no erit impossibile apud deus omne uerbus. Bixit antes maria ad angelum. Ecce ancilla domini: fiat mibi secundum verbum tuum. Tu autem domine miserere nobis. R. Beo gras. R. Suscipe nerbum nir go maría: quod tibi a domino per an gelum transmissum est: concipies et paries deus pariter et bomines. St benedicta dicaris inter omnes mu lieres. & Paries quidem filins:et nirginitatis no patieris detrimetus: efficieris granida: et eris mater sem per intacta. St benedicta dicaris.

Sloria et c. Inter omnes mulieres. Alle laude antiphona. Wissus est gabriel angelus ad maria nirgines desponsatas ioseph. ps. Hns regna uit:decores indutus est. Ant. Aue maria gratia plena dis tecuz bene dicta tu in mulieribus alleluia. ps. Jubilate deo. Ant. Ale timeas ma ria:inuenisti enim gratiam apud do minus: ecce cocipies et paries filius alleluia. ps. Beus deus meus. An tipbona. Babit ei dominus deus se dem dauid patris eius: et regnabit i domo iacob in eternus. ps. Benedi cite omnia opera dii. Antiphona. Ecce ancilla dni: fiat mibi secundus uerbum tuum. ps. Laudate dim de celis. Capitulum.

et flos de radice eins ascendet et requiescet super eus spiritus dñi c ii-

R. Beo gras. Epmnns. D glorio domina. b. Benedicta in in mulie ribus. R. Et büdictus fructus uen tris tui. Antipbona Spiritus san ctus in te descendet maria: babebis i ntero filin dei allelnia. Canticus. Benedictus dominus dens israel. Pratio. Bens qui de beate marie. Pro sanctis antiphona. Ecce domi nus neniet et omnes sancti eins cus eo:et erit in die illa lux magna alle luia. L. Ecce apparebit dominus sup nubem candidam: et cum eo san ctorum milia. Pratio. Dnscietias nostras quesumus domine insitando purifica:nt ueniens iesus xps filius tuus domi nus noster cum omnibus sanctis:pa ratam sibi in nobis inveniat mansio nem. Qui tecum muit et regnat in unitate spus sancti deus:per omnia Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

secula seculorum. R. Amen. V. Bomine exaudi orationem meam. R. Et clamor mens ad te nemat. V. Bndicamus domino. R. Beo gratias. b. Fidelius anime per mi sericordia dei requiescant in pace. Re Amen. Questo ufficio della donna si muta dalla nativita per in sino alla purificatione in questo mo do come seguita. Alle laude Anti phona. Dadmirabile commertius: creator generis bumani animatum corpus sumens: de uirgine nasci di gnatus est:et procedens bomo sine semine:largitus est nobis suam dei tatem. ps. Hominus regnauit. An tiphona. Quando natus es ineffa biliter ex uirgine: tunc implete funt scripture: sicut pluuia in uellus de scendisti:ut salun faceres genus bu manum: te laudamus deus noster. C III

ps. Jubilate deo omnis terra- An tipbona. Rubum ques viderat mop ses incombustum: coseruatam agno nimus tuam laudabilem nirginita tem: dei genitrix intercede p nobis. ps. Beus deus meus. Antipbona. Serminauit radixiesse: orta est stel la ex íacob: uirgo peperit saluatore: te laudamus deus noster. ps. Bene dicite omnia opera domini. Anti pbona. Ecce maria genuit nobis sal uatorem. ques iobanes uidens excla manit dicens: Ecce agnus dei: ecce qui tollit peccata mundí alleluia. Iderunt eam filie Capitulus spon:et beatissimas predicaue runt: et regine laudauernt eas. R. Beogratias. Pymnus. O glorio sa dña excelsa. Hencdicta tu in mulieribus. R. Et benedictus fru ctus uentris tui. Antiphona, Mdi 5 5 3

rabile mpsterium declaratur: bodie innouant nature: deus bomo factus est: id quod fuit permansit: et quod no erat assumpsit: non comixtiones passus neque divisionem. Dratio.

Eus qui salutis eterne beate marie virginitate fecunda bu mano generi premia prestitististri bue quesumus: ut ipsas pro nobis in tercedere sentiamus:p quam merui mus auctorem uite suscipere domi num nostrum iesum christum filius tuum: qui tecum vivit et regnat et c. Pro sanctis ant. Bancti dei ocs in tercedere dignemini pro nostra om numqs salute. Letamini in dño et exultate insti. R. Et gloriami moes recti corde. Pratio. Prote ge dne. Pratio. Omnes sancti tui quesumus domine. Pratio. Et pa cem tuam.

c iiii

Ad nesperas. b. Bens i adiutoriu meum intende. R. Somine ad ad iunandum me festina. Gloria. Uxit dñs dño meo: sede a dextris meis. O onec po nam immicos tuos:scabel lum pedus tuorum. Tirgam uirtu tis tue emittet dominus ex spon: do minare in medio inimicor utuorus. Mecum principium in die virtutis tue:in splendoribus sanctorum:ex utero ante luciferus genui te. Iu rautt dominus et no penitebit eum: tu es sacerdos i eternum secundum ordinem melchisedech. Oominus a dextris tuis: confregit in die ire sue reges. Judicabit i nationibus implebit ruinas: conquassabit capi ta in terra multorum. De torren te in usa bibit:propterea exaltabit caput. Gloria patri. Bicut erat. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Ant. Sum esset rex i accubitu suo nardus mea dedit suquitatem odo ris. Antiphona. Leua eins. ps. Andate pueri dominum:lau date nomen domini. Bit no nomen domini benedictum:ex boc nunc et usque i seculum. solis or tu usqs ad occasus:laudabile nome domini. Axcelsus sup omnes gen tes dominus: et super celos gloria eins. Om sicut dominus deus no ster qui i altis babitat: et bumilia re spicit i celo et in terra. Buscitas a terra inopem: et de stercore eriges pauperem. It collocet eum cum principibus: cum principibus popu li su. Qui babitare facit sterilem in domo: matrem filioru letantem. Gloria patri et filiozet spiritui san cto. Sicut erat i principio et nunc et semp et i secula seculorus amen.

Antiphona Lena eins sub capite meo: et dextera illius amplexabitur me. Antiphona. Aligra sus sed sor mosa.

Plalmus david. Etatus sus i bis que dicta sunt mibi: in domi domini ibimus. Stantes crat pedes nostruin atrus tuis bierusalem. Hierusalem que bedificatur ut civitas: cuius partici patio eius in id ipsum. Illuc enim ascenderunt tribus tribus domini te stimonium israel:ad cositendum no mini domini. O via illic sederunt sedes in iudicio:sedes super domus danid. Rogate que ad pacem sunt bierusalem: et abundantia diligenti buste. Hiat pax in nirtute tua:et abundantia i turribus tuis. Prop ter fratres meos et proximos meos: loquebar paces de te. Propter do

mum domini dei nostri: quesini bo na tibi. Gloria patri et silio: et spi ritui sancto. Bicut erat i principio et nunc et semper: et i secula seculo rum amen. Antipbona. Migra sus sed formosa silia bierusalem: ideo dilexit me rex: et introduxit me in cubiculum suum. Antipbona. Jambpems transiit.

Is almus dauid.

Is dominus bedisicanerit do mum: in nanum laboranerunt qui bedisicant eas. Pist dominus custodierit cinitatem: frustra nigi lat qui custodit eam. Canum est nobis ante lucem surgere: surgite postqua sederitis qui maducatis pa nem doloris. Cum dederit dilectis sus somnus: ecce bereditas dñi silii merces: fructus netris. Bicut sagit te in manu potetis: ita silii excusso



bum suum iacobiustitia et iudicia sua israel. Pon secit taliter omni nationitet iudicia sua no manisesta uit eis. Gloria patri. Bicut erat. Antiphona. Spetiosa facta es et suanis in delitiis tuis sancta dei ge nitrix. Eapitulum.

Similio et ante secula creata sum: et usque ad suturum seculum non desinam: et in babitatione sancta coram ipso ministraui. Ri

Beogratirs. Ispmnus.

Sue maris stella: dei mater al ma: atqs semper uirgo felix ce li porta etc. H. Biffuja est gratia in labiis tnis. R. Propterea bene dixit te deus i eternü. Antiphona. Beata mater. Canticum beate ma

agnificat anima mea dâm.
At exultanit spiritus meus in deo

salutari meo. O nia respexit bumi litatem ancille sue: ecce enis ex boc beatam me dicent omnes generatio nes. O nia fecit mibi magna qui potens est:et sanctum nomen eins. A t misericordia eins a progenie i progenies:timentibus eum. A ccit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui. Depo suit potentes de sede: et exaltanit bumiles. A xurientes impleuit bo nis:et divites dimisit inanes. Bu scepit israel puerum suum:recorda tus misericordie sue. Sieut locu tus est ad patres nostros abrabam et semini eius in secula. G loria pa tri et filio et spiritm sancto. Zicut erat in principio et nunc et semper: et in secula seculorum Amen. An tiphona. Beata materintacta nir go gloriosa regina mundi interce

de pro nobis ad dominum. Rpriel. a bristeleison. R prieleison. &. Homine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te neniat. Oncede nos famu Oratio. los tuos quesumus due deus perpetua mentis et corporis sanita te gandere: et gloriosa beate marie semper nirginis intercessione a pre senti liberari tristitia et eterna per frui letitia. Ber eundem xom dom nostrum. R. Amen. Antiphona. Bancti dei oes intercedere dignemi ni p nostra omnings salute. b. Le tamini in dño et exultate iusti. R. Et gloriamini omnes recti corde. Motege dne populum Pro. tuum:et apostoloru tuorus pe tri et pauli et aliorum apostolorum patrocinio confidentes: perpetua de Oratio. fensione coserua.

Dnes sancti tui quesumus do mine nos ubique adiunentiat dum eorus merita recolimus:patro cinia sentiamus. Oratio. of to pacem tuam nostris cocede temporibuszet ab ecclesia tua cuncta repelle nequitiam: iter.actus et noluntates nras et omnius famu lorum tuoru in salutis tue prosperi tate dispone.benefactoribus nostris sempiterna bona retribuezet omni bus fidelibus defunctis requiez eter nam cocede. Per. b. Bne exaudi oronem meas. R. Et clamor meas ad te neniat. b. Benedicamus do mino. R. Beo gras. V. Fidelins anime per miserccordias dei requie scant in pace. R. Amen.

Incipiunt quindecim plalmi gra duales. In primo nocturno ps. B dominu cum tribulaler clamaui: et exaudiuit me. O omine libera animam meas a labiis iniquis: et a lingua do losa. Q nid detur tibi:aut quid ap ponatur tibi ad linguam dolosam. 8 agitte potentis acute: cum carbo nibus desolatoriis. Heu mibi quia incolatus meus prologatus est: babi taui cum babitantibus cedar: multū incola fuit aia mea. ((um bis qui oderunt pacem eram pacificus:cum loquebar illis impugnabant me gra Assalmus. Euani oculos meos i montes: tig\_ unde neniet auxilium mibi. A uxilium meum a domino:qui fe cit celum et terram. Don det in co motione pedem tuum:negs dormiet

qui custodit israel. O ominus custo dit te dominus protectio tua: super manum dexteram tuam. Per dies sol no uret te:neque luna p noctes. O ominus custodit te abomni ma lo: custodiat anima tuam dominus. O ominus custodiat introitus tuus et exitum tuum:ex boc nunc et usqs in seculum. Psalmus. Etatus sur i bis que dicta sunt mibi:in domus domini ibimus. Stantes erat pedes nostri:inatriis tuis bierusales. Lierusales que be dificatur ut civitas: cuius participa tio eius i id iom. Illuc enim ascen derunt tribus tribus dni testimoniu israel:ad confitendum nomini dñi. O ma illic sederunt sedes i indicio: sedes sup domum dauid. Rogate que ad pace sunt bierusales. et abun dantia diligetibus te. H iat pax in uirtute tualet abundatia i turribus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

tuis: Propter fratres meos et pro ximos meos:loquebar pacem de te. Propter domu d'ît dei nostri: que sini bona tibi. Psalmus.

B te leuaui oculos meos: qui ba , bitas in celis. Acce sient ocu li servorum: in manibus dominorum fuorum. B icut oculi ancille i mani bus domine sue:ita oculi nostri ad dominum deum nostrum: donec mi sereat nostri. W iserere nostri dne miserere nostri: quia multum reple ti sumus despectione. Q via multū repleta est anima nostra: obbrobriu abundatibus et despectio superbis.

Isti quia dominus erat Plal. in nobis dicat nunc israel:nisi quia dominus erat in nobis. (1 um exurgerent bomines in nos: forte ui uos deglutissent nos. Qum irasce ref furor eorus in nos:forsită aqua mil punt brio mainormanin redii

absorbuisset nos. III orrentem per transiuit anima nostra. forsitan per transisset anima nostra aquaz intol lerabilem. R enedictus dns qui no dedit nos in commotione dentibus eorum: A nima nostra sicut passer erepta est de laqueo uenantinm:la queus cotritus est: et nos liberati su mus. A diutorium nostrū in nomie domini:qui fecit celu et terram. %. Requiem eterna dona eis domine. Re Et lux perpetua luceat eis. 13a ter noster. b. Et ne nos inducas in temptationes. R. Bed libera nos a malo. & A porta inferi. R. Erue domie animas corns. & Re quiescant in pace. R Amen. 6. Bñe exaudi et c. R. Et clamor. Bsolue quesumus dne Pro. animas famulorū famularūgs tuarum ab omni uinculo delictoru: ut in resurrectionis gloria inter san

ctos et electos tuos resuscitati respi rent. Ber. In secundo nocturno ps Si confidunt in domino sicut mons spon no comouebitur in eternum.qui babitant i bierusalem. Ontes in circuitu eius: et dñs in circuitu populi sui. ex boc nunc et usque in seculus. Quia no derelin quet dus uirgam peccatorum super fortem iustorum:ut non extendant iusti ad iniquitate manus suas. Be nesac domine: boms et rectis corde Oeclinantes antes i obligationes: adducet dis cum operatibus iniqui tatem:pax super israel. Gloria. Al conertendo dus capti p3. uitates spon: facti sumus sicut consolati. Munc repletum est gan dio os nostru:et lingua nostra exul tatione. Munc dicet inter gentes: magnificanit dns facere cum eis. d iii

n agnificanit dominus facere no biscum: facti sumus letantes. O on uertere due captinitatem nostra:si cut torrens i austro. Q ui seminat in lachrymis: in exultatiõe metent. A untes ibant et flebant: mittentes semina sua. A enientes autes ueni ent cum exultatione:portantes ma nipulos suos. G loria. ps. Isi dominus bedisicanerit do mum:in uanum laborauerunt qui bedificat eas. Canus est nobis ante lucem surgere: surgite postqua sederitis: qui maducatis pane dolo ris. () um dederit dilectis suis som numiecce bereditas dñi filii merces fructus uentris. 8 icut sagitte i ma nu potentis: ita filii excussorum. B eatus uir qui impleu t desideriu suum ex ipsis:no confundetur dum loquek inimicis suis un porta. G lo 13 salmus ria patri.

Cati omnes qui timent domi numiqui ambulat in viis cius. Uabores manuus tuarus quia man ducabis:beatus es et bene tibi erit. O xor tua sicut vitis abundas.in la teribus domus tue. A ilii tui sicut novelle olivarum:in circuitu mense tue. A cce sic benedices bomo.qui timet dominus. B enedicat tibi do minus ex spon.et videas bona bieru sales omnibus diebus vite tue. A t videas filios siliorū tuorum:pacem super israel. B loria. ps.

Epe expugnauerunt me ain uentute mea: dicat nuc israel.
B epe expugnauerunt me aiuuen tute mea: etenis no potuerunt mibi: upra dorsum meum fabricaue runt peccatores: prologauerunt ini quitate suam. O ominus iustus co cidet ceruices peccatorum: confun dantur et conuertantur retrorsum

omnes qui oderunt spon. Hiant si cut fenum tectorus: quod prius qua euellatur exaruit. Oe quo non im plebit manum suam qui metet:et si num suum qui manipulos colliget. At no dixerunt qui preteribant be nedictio domini super nos:benedi zimus nobis in noie dñi. Gloria. Rpriel. Abristel. Rpriel. Bater noster. b. Et ne nos inducas i tem ptationes. R. Ged libera nos a ma lo. b. Demento domine congrega tionis tue. R. Quas possedisti ab initio. & Homine exaudi oratione meas. R. Et clamor meus ad te ue niat. Pratio.

Eus cui proprius est misereri semp et parcere: suscipe depre cationes nostra: et nos et oes samu los tuos quos delictor à catena con stringit: miseratio tue pietatis absol nat. Ber. In tertio nocturro ps.

Epfundis clamaut ad te dne. dne exandi vocë mea. Hiant aures tue intendétes.in nocé depre cationis mee. 8 i iniquitates obser naueris dne: domie quis sustinebit. Quia apud te ppitiatio est:et pro pter leges tua sustinui te dne. Au stinuit aia mea in übo eins.sperauit aia mea i dño. A custodia matuti na usquad nocte: speret israel i dno O via apud dñs misericordia et co piosa apud eus redemptio. Et ipe redimet israel exomnibus iniquita tibus eius. Blalmus. Omine no est exaltatu cor me um:neque elati sunt oculi mei. neque ambulaui i magnis: nequin mirabilibus sup me. Bi non bumi liter sentiebä: sed exaltanit animas meam. Picut ablactatus est super matrem suazita retributio in anima mea. g peret israel in domino:ex

boc nunc et usque in seculum. 6 lo ria patri. B ient erat in principio. Psalmus. Emento dne david : et omnis mansuetudinis eius. 8 icut iu rauit dnozuotum uouit deo iacob. Bi introiero i tabernaculu domus mee:si ascendero i lectus strati mei. g i dedero somnum oculis meis:et palpebris meis dormitationes. At requiem temporibus meis donec in uenia locă dno tabernaculu deo ia cob. El cce audinimus eum in effra ta:inuenimus eum in campis silue. Introibimus i tabernaculum eius: adorabimus i loco sco ubi steterunt pedes eins. A xurge domine in re quiem tuattu et archa sanctificatio nis tue. 8 acerdotes tui induantur institia: et sancti tui exultet. Pro pter danid seruum tuum:non auer 198 facies christi tui. I uranit dis

danid veritatem et no frustrabitur enmide fructumentris tui ponam su per sedes tuam. Bi custodierint fi lii tui testamentum eiuszet testimo nia mea bec que docebo eos. At fi lu eorum usque in seculu3: sedebunt super sedem tuam. Q uonia elegit dns spon:elegit eam in babitatione fibi. Hec requies mea in seculus se culi: bic babitabo quonia elegi eam. Miduam eius benedices benedica: pauperes eins saturabo panibus. Sacerdotes eius induä salutari:et fancti eius exultatione exultabunt. Illuc producam cornu danid:para ui lucernas christo meo. I nímicos eius induam confusione: super ipm autem efflorebit sanctificatio mea-Gloria patri et filio. Bicut erat. Ece qua bonu et qua iocundu: babitare fratres in unum. Bi

cut unguentus i capite: quod descen dit in barba barbas aaron. O uod descedit in oraz uestimeti eins:sicut ros bermō: qui descedit i mote spon O uonias illic madauit dus benedi ctionem et uita usque i seculum. ps Ece nunc bndicite dns:0es ser wi dñi. Q ni statis i domo dñi. in atriis domns dei nostri. T n no ctibus extollite manus uras i sancta et budicite dum. B enedicat te dus ex spon: qui fecit celum et terram. Gloria. R priel. X pel. R priel. Pater noster. b. Et ne nos. R. Bed libera. b. Baluos fac sernos tuos. R. Beus mens sperates i te. b. Bne exaudi. R. Et clamor. Retende dne famulis et famu labus tuis dextera celestis an xilii:nt te toto corde perquirant:et que digne postulat: cosequi merean tur. Per dominum.

Incipiant septem psalmi peniten tiales. Antiph. Me reminiscaris. Omine ne i furore tuo ar guas me: neque in ira tua corripias me. Miserere mei domine quoniam infirmus sum: sana me dhe quoma coturbata sunt ossa mea. At anima mea turbata est naldezet tu domine usque quo. Convertere due et eripe anima me am: salun me fac propter misericor diam tuam. Quonia no est in mor te qui memor sit tui:in inferno auté quis confitebitur tibi. Usborani in gemitu meo:lauabo per singulas no ctes lectum meum: lachrymis meis stratum meum rigabo. Murbatus est a surore oculus meus:inueteraui inter oës inimicos meos. Oiscedi te a me oes qui operamini iniquita tem:quoniam exaudiuit dis vocem ei

fletus mei. A xaudiuit dis depreca tiones measidhs oratione mea susce pit. A rubescant et coturbent uebe mêter oes inimici meisconertant et ernbescät nalde nelociter. Gloria. Eati quorum remisse sunt ini quitates: et quorum tecta funt peccata. Beatus nir cui non impu tanit dns peccatus.nec est in spiritu eius dolus. O noniam tacui innete ranerunt ossa mea: dum clamare to ta die. O nonia die ac nocte grana ta est sup me manus tua: conversus sum in erumpna mea dum configif spina. O elictum mens cognitus ti bi feci: et iniustitiaz mea no abscon di. O ixi cositebor aduersus me in institiam meam dñozet tu remisisti impietatem peccati mei. Pro bac orabit ad te ois sanctus: in tempore oportuno. Terumtamen i dilunio

aquarū multarū; ad deum no appro zimabunt. Mu es refugium meum a tribulatione que circundedit me; exultatio mea erue me a circundan tibus me. Intellectum tibi dabo et instrua te in via bac qua gradieris; firmabo sup te oculos meos. Noi te sieri sicut equus et mulus; in qui bus no est intellectus. In camo et freno maxillas eorus costringe; qui no approximant ad te. Quita fla gella peccatoris sperates aŭt i dño; misericordia circundabit. Is etami ni in dño et exultate iusti; et gloria mini omnes recti corde. Estoria.

Omine ne in furore tuo arguas me: neque in ira tua corripias me. Quoniam sagitte tue infixe sunt mibi: et confirmasti super me manum tuam. Non est sanitas in carne mea a facie ire tue: non est

pax ossibus meis a facie peccatorus meorus. O nonias iniquitates mee supergresse sunt caput meum:et si cut onus grave gravate sunt super me. Dutruerut et corrupte sunt ci catrices mee: a facie insipientie mee (1) iser factus sum et curuatus sus usque in fines: tota die contristatus ingrediebar. O nomam lumbi mei impleti sunt illusionibus:et non est santas i carne mea. A fflictus sum et bumiliatus sum nimis:rugiebas a gemitu cordis mei. 7) omine ante te omne desiderium meum:et gemi tus meus ad te non est asconditus. or menm conturbatum est in me: dereliquit me virtus meazet lumen oculorum meorum et ipsum non est mecus. A mici mei et proximi mei: aduersus me appropinquauerunt et steterunt, At qui inxta me erat de Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

longe steteruntzet uim faciebat qui querebant animam meam. Et qui inquirebat mala mibi locuti funt ua nitates: et dolos tota die meditaban tur. A go autem tanqua surdus no audiebam: et sicut mutus non aperi ens os suum. At factus sum sicut bomo no audiens; et non babens in ore suo redargutiones. Q uoniam i te domine sperani: tu exaudies me domine deus mens. Q via dixi ne quando supergaudeat mibi inimici mei:et dum comouentur pedes mei super me magna locuti sunt. Q no niam ego in flagella paratus sum:et dolor meus in cospectu meo semp. Q nonias imquitates meam annun tiabo: et cogitabo pro peccato meo. Inímici autem mei ninunt:et cofir mati sunt super mezet multiplicati sunt qui oderunt me inique. Q vi e iii

retribuunt mala pro bonis detrabe bant mibiiquoniam sequebar bonita tem. De derelinquas me domine deus meus:ne discesseris a me. In tende in adutorium meum: domine deus salutis mee. 7 loria patri et filioset spin sco. 8 icut erat in prin cipio et c. Blalmus. Iserere mei deus:secundu ma gnam misericordias tuas. At secundā multitudines miserationus tuarum: dele iniquitate meas. Am plius laua me ab iniquitate mea:et a peccato meo munda me. O nonia iniquitatem meam ego cognosco:et peccatum meum contra me est sem per. Mibi soli peccani et malus co ram te feci:ut iustificeris in sermo nibus tuis et uincas cum iudicaris. A cce enim in iniquitatibus concep tus sum: et in peccatis concepit me Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

mater mea. A cce enim veritatem dilexisti:incerta et occulta sapientie tue manifestati mibi. A spges me domie bysopo et mundabor: lauabis me et super niuem dealbabor. H u ditui meo dabis gaudium et letitia: et exultabut offa bumiliata. Huer te faciem tuam a peccatis meis: et omes iniquitates meas dele. (for mundus crea in me deus:et spiritus rectum innoua in unsceribus meis. n e proicias me a facie tua: et spi ritum sanctū tuns ne auferas a me. edde mibi letitiam salutaris tuiz et spiritu principali confirma me. O ocebo iniquos vias tuas:ct impii ad te convertentur. Is ibera me de sanguimbus deus deus salutis mee: et exaltabit lingua mea institias tu am. O omine labia mea aperies:et os meum annuntiabit laudes tuam. e iiii



medere pané meum. A noce gemi tus mei: adbesit os meus carni mee. Aimilis factus sus pellicano solitu dinis: factus sum sicut nocticorax i domicilio. Tigilani et factus sum sicut passer solitarins in tecto. Mo ta die expbrabat mibi inimici mei: et qui laudabant me aduersus me in rabant. O via cinerem tanquas pa nem manducabas: et poculum mens cum fletu miscebam. A sacie ire in dignationis tue: quia eleuas alisisti me. Dies mei sicut umbra declina uerunt: et ego sicut fenus arui. Mu autem domine in eternü permanes: et memoriale tuum i generatione et generationem. II u exurgens mise reberis spon: quia tempus miserendi eius quia uenit tempus. O noniam placuernt seruis tuis lapides eins: et terre eius miserebuntur. At time

bunt gentes nomen tuum domine: et omnes reges terre gloriam tuas. Q nia bedificanit dominus spon: et nidebitur i gloria sua. R espexit in oratione bumilium: et no spreuit preces eorum. 8 cribantur bec in generatione altera: et populus qui creabit laudabit dominum. Q nia prospexit de excelso sancto suo do minus de celo in terram aspexit. Tt audiret gemitus copeditorum: ut solueret filios imteremptorum. It annuntient in spon nome domi nizet laudem eius i bierusales. In conveniendo populos in unum:et re ges ut servisit domino. Respondit ei in nia nirtutis sue: pancitatem die rum meorns nuntia mibi. De reno ces me in dimidio dierum meorum: in generatione et generationem-an ni tui. I nitio tu domine terra fun Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

dasti: et opera manuum tuarus sunt celi. I psi peribunt tu antes perma nes:et omnes sicut vestimentum ve terascent. At sicut opertorium mu tabis eos et mutabuntur: tu aut ides ipse es et anni tui no deficient. Hi lii sernorus tuorus babitabunt:et se men eorum in seculu diriget. Glo ria patri et filio: et spiritui sancto. icut erat in principio et nunc et femp:et i secula seculoru amen. ps E pfundis clamani ad te dfie: dne exaudi voce mea. Hiant aures tue intendétes: in noce depre cationis mee. Bi iniquitates obser naueris domie: domine quis sustine bit. Q nia apud te ppitiatio est:et propter legem tua sustinui te domi ne. Zustinuit anima mea in verbo eins:speranit anima mea i domino. H custodia matutina usquad nocte Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

speret israel i domino. Q via apud dim misericordia: et copiosa apud eum redemptio. A t ipse redimet israel: ex omnibus iniquitatibus eius G loria patri. Psalmus.

Omine exaudi orationem me am:auribus percipe obsecratio nem meä:in veritate tua exaudi me in tua iustitia. At non intres in iu dicio cum seruo tuo:quia non iustifi cabitur in conspectu tuo omnis ni uens. Q via psecutus est inimicus anima mea: bumiliauit i terra vitas meas- ( ollocanit me in obscuris si cut mortuos seculi: et anxiatus est sup me spus meus:in me turbatū est cor men. Demor fui diern antiquo rū:meditatus sus i omnibus opibus twis et i factis manuü tuaru medita bor. Axpandi manus meas ad te: anima mea sicut terra sine aqua tibi.

Melociter exandi me domine: dese cit spiritus mens. D on auertas sa ciem tua a mezet similis ero descen dentibus in lacum. A uditam fac mibi mane misericordiam tua: quia i te speraui. No otam sac mibi uias i qua ambules: quia ad te leuani ani mam meas. A ripe me de inimicis meis domine: ad te cofugi: doce me facere voluntatem tuam:quia deus meus es tu. S piritus tuus bonns deducet me in terrä recta: propter nomen tuum domine vivificabis me in equitate tua. A duces de tribula tione animas meam: et in misericor dia tua disperdes omnes inimicos meos. At perdes omnes qui tribu lant animam meam: quoma ego ser uus tuus sum. Floria patri. Anti phona. Me reminiscaris domine de licta nostra nel parentus nostroru:

neque nindictam sumas de peccatis nostris. Letanie. prieleison. A bristel. A briste audi nos. (I briste exaudi nos Pater de celis deus: miserere no bis. Hili redemptor mundi dens: miserere nobis. 8 pus sancte dens: miserere nobis. Sica trinitas unus deus:miserere nobis. 8 ancta Maria ora pro nobis. ancta dei genitrix or. ancta uirgo nirginum ancte MDichael ancte Sabriel ancte Raphael mnes sci angeli et archageli ort. mnes sancti beatorum spirituus ordines ort. Sancte Johannes baptista or. mnes sci patriarce et ppbe ort. Sancte Petre or.

| Sancte Baule              | or.      |
|---------------------------|----------|
| Bancte Andrea             |          |
| Bancte Jacobe             |          |
| Bancte Johannes           |          |
| gancte Bboma              |          |
| gancte Jacobe             |          |
| gancte Bbilippe           |          |
| 8 ante Bartbolomee        | aron or. |
| 8 ancte Matthee           |          |
| gancte Gimon              |          |
| gancte Bbaddee            |          |
| 8 ancte Matthia           |          |
| 8 ancte Bernaba           |          |
| 8 ancte Luca              |          |
| gancte Marce              |          |
| oms sci apostoli et euag  |          |
| O mnes sancti discipuli c |          |
| o mnes sancti Innocent    |          |
| gancte Gtepbane           |          |
| gancte Laurenti           |          |
| gancte Sincenti           | Mor.     |
|                           |          |

|   | gancte Fabiane             | or.  |
|---|----------------------------|------|
|   | 8 ancte Bebastiane         |      |
|   | gancti Johannes et paule   |      |
|   | Bancti Cosma et damiane    |      |
|   | gancti Ceruasi et protasi  |      |
|   | 0 mnes sancti martpres     | ort. |
|   | gancte Biluester           | or-  |
|   | gancte Gregori             |      |
|   | gancte Martine             | or-  |
|   | Sancte Augustine           | or.  |
|   | gancte Ambrosi             | or.  |
|   | Sancce Bieronyme           | or.  |
|   | gancte Alicholae           | or.  |
|   | gancte Genobi              | or.  |
|   | gancte Alberte             |      |
|   | o mnes sancti pontifices e | tcon |
|   | fessores                   | ort. |
|   | mnes sancti doctores       | ort. |
|   | gancte Benedicte           | or.  |
|   | gancte Bominice            | or.  |
|   | gancte Francisce           | or.  |
|   |                            |      |
|   |                            |      |
| - |                            | 15   |
|   |                            |      |

| Bancte Antoni              | or.  |
|----------------------------|------|
| Bancte Bonofri             | or.  |
| Bancte Bernarde            | or.  |
| Bancte Egidi               | or.  |
| Bancte Adachari            | or.  |
| Bancte Thoma de aquino     | or.  |
| Omnes sancti monachi et be | re   |
| mite white                 | ort. |
| Omnes sancti sacerdotes et | le   |
| nite                       | ort. |
| gancta Anna                | or.  |
| Bancta Maria magdalena     | or.  |
| gancta Agnes               | or.  |
| gancta Lucia               | or.  |
| Sancta Cecilia             | or.  |
| gancta Agatha              | or.  |
| gancta Materina            | or.  |
| gancta Margarita           | or.  |
| gancta Appollonia          | or.  |
| gancta Ebristina           | or.  |
| Bancta Belisabeth          | or.  |
|                            | fı   |
|                            |      |

| 1   |   |                          | 1          |
|-----|---|--------------------------|------------|
|     |   |                          |            |
|     |   | 8 ancta Martha           | or.        |
|     |   | Ancta Scolastica         |            |
|     |   | 8 ancta Barbara          | or.        |
|     |   | 8 ancta Borothea         | or.        |
|     |   | 8 ancta Monacha          | or.        |
|     |   | ancta Elara              | or.        |
| W   |   | g ancta Reparata         | enmor.     |
|     |   | ancta Felicitas          | or.        |
|     |   | g ancta Srfula           | cours or.  |
|     |   | ancta Briaida            | or.        |
|     |   | ancta Berpetua           | stollwor.  |
|     |   | mnes sce nirgines et ui  | due ort.   |
|     |   | mnes sancti et sancte c  | lei ort.   |
|     |   | propitius esto. Parce i  | lobis dne. |
|     |   | propitius esto. Exaudi   | nos dne.   |
|     |   | A bomní malo. Libera n   |            |
|     |   | A bomni peccato          | lib.       |
|     |   | H bira tua               | 110.       |
| 100 |   | H subitanea et impuisa n | norte tio. |
|     |   | H b insidiis diaboli     | lib.       |
|     |   | A spiritu fornicationis  | 110.       |
|     |   | 11                       |            |
|     |   |                          |            |
|     |   |                          |            |
|     | - |                          |            |
|     |   |                          |            |
|     |   |                          |            |

| H b ira et odio et omni mala uo     |
|-------------------------------------|
| luntate lib.                        |
| H fulgure et tempestate lib.        |
| A morte perpetua lib.               |
| Per mosteriù sancte incarnatio      |
| nis tue lib.                        |
| Per aduentum tuum lib.              |
| Per nativitatem tuam lib.           |
| Per baptismum et sanctus iein       |
| nium tuum                           |
| Per crucem et passiones tuam lib.   |
| Per mortem et sepulturä tuas lib.   |
| per sancta resurrectiones tua lib.  |
| per admirabile ascensione tua lib   |
| p er aduentů sps sči paracliti lib. |
| In die iudicii lib.                 |
| peccatores. Te rogamus audi nos     |
| It nobis parcas te.                 |
| It nobis indulgeas te.              |
| t ad veram penitentiam mos          |
| perducere digneris te.              |
| F ii                                |
| 9 64                                |

Tt ecclesias tuam sanctam rege re et conservare digneris te. 1 t donum apostolică et omnes ecclesiasticos ordines i sancta religione cosernare digneris te. 7 t inimicos sacte ecclesie bumi liare digneris I t regibus et principibus chri stianis pacem et neras concor diam donare digneris te. It cuncto populo christiano pa ce et unitate largire digneris te. Tt nos metipsos i tuo sacto ser uitio cofortare et conservare digneris I t mentes nras ad celestia desi deria erigas It omnibus bifactoribus nris Tempiterna bona retribuas te. It animas nostras fratrus pro pinquorus et benefactorus no

strorum ab eterna damnatione eripias te. At fructus terre dare et conser uare digneris te. At omnibus fidelibus defunctis requie eterna donare digneris te. At nos exaudire digneris Hilidei A gnus dei qui tollis peccata mun di parce nobis domine. A gnus dei qui tollis peccata mun di exaudi nos domine. Hgnus dei qui tollis peccata mun di miserere nobis. Obriste audi nos. Abriste exaudi nos. Rprielesson. X pelesson. Rpriel. Pater noster. D. Et ne nos indu cas in temptationem. R. Ged libe ra nos a malo. Eus in adiutorius meus inten fini

deidne ad adiunandus me festina. Onfundank et renereank: qui que runt aias meam. A nertank retror sum et erubescat: qui nolūt mibi ma la. A uertank statim ernbescentes: qui dicunt mibi euge euge. A Tultet et letenk in te oés qui querunt te:et dicat semp magnificet dis: qui dili gunt salutare tunz. A go nero ege nus et pauper suzidens adinna me. diutor mens et liberator meus es tu:dñe ne moreris. G loria . 6. Baluos fac servos tuos et ancillas thas. R. Bens mens sperantes i te. . Esto nobis dne turris fortitudi nis.'R. A facie inimici. & Alibil pficiat inimicus in nobis. R. Et fi lius iniquitatis no apponat nocere nobis, b. ziñe no secundum pecca ta nostra facias nobis. R.: Meque secundus iniquitates nras retribuas

nobis. V. Premus pro pôtifice no siro. R. His colervet eum et vivi ficet eum et beatus faciat eum i ter ra:et no tradat eum in anima inimi corus eius. D. Dremus p bnfactori bus nostris. Re. Retribuere digna re dhe deus omnibus nobis bona fa cientibus ppter nome scus tuus vita eternă. v. Dremus p fidelibuo de functis. R. Requies eternas dona eis dne:et lux perpetua luceat eis. b- Requiescat i pace. R. Amen. b. Pro fratribus nrio absentibus. R. Galuos fac' servos tuos et ancil las tuas deus meus sperantes i te. 6. Dutteseis due auxilium de sco. R. Et de spon tuere eos. b. Bise exaudi oratione meam. R. Et cla mor meus ad te veniat. Dremus. Eus cui proprius est misereri semp et parcere: suscipe depre f in



niam salutis eterne: ut te donante ti bi placita cupiatzet tota nirtute per ficiat. Alia oratio. Eus a quo sancta desideria re cta cossisa et iusta sunt opera: da fernis tuis tuis illam quam mun dus dare no potest pace: ut et corda nostra madatis tuis dedita, et ostins sublata formidine tempora sint tua protectione tranquilla. Alia oro. Reigne sancti spiritus renes nostros et cor nostrù dñe:ut ti bi casto corpore seruiamus; et mun do corde placeamus. Alia oro. ni Idelium deus omnius coditor et redemptor animabus famu lorum famularumq3 tuarū remissio CC nem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam quam semper opta 119 nerunt: piis supplicationibus conse quantur. Alia oratio

Etiones nostras quesumus do mine aspirando preuenizet ad iunando psequere: ut cuncta nostra oratio et opatio a te semp incipiat. et per te cepta finiatur. Pratio. Adnipotens sempiterne deus: qui uivorum dominaris simul et mortuorus:omniumqs misereris: quos tuos side et opere futuros esse prenoscis: te suppliciter exoramus: ut pro quibus effundere preces de creuimus: quosqu uel presens seculū adbuc in carne retinet: uel futurum iam exutos corpore suscepit:interce dentibus omnibus sanctis tuis pieta tis tue clementia omnium delictorū suorum veniam consequantur. Per dominum nostrum iesum christum filium tuus:qui tecus viuit et regnat in unitate spüs sancti deus:pomnia secula seculorum. R. Amen. b.

Bomine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te neniat. b. Exaudiat nos pius omnipotens et misericors dominus. R. Amen. Incomincia lufficio de mortis Aluespro antiphona. Place bo domino. Psalmus. Ilexi quonia exaudiet do minus: noce orationis mee. Q nia inclinanit apres so am mibi:et i diebus meis inuocabo. mircundederunt me dolores mor tiszet pericula inferni invenerüt me m ribulationes et dolores invenizet nomen dñi innocaui. O omine libe ra anima meas: misericors dis et in stus et deus noster miseretur. (1 u. stodiens parnulos dominus:bumilia 40

tus sum: et liberauit me. Conuerte re anima mea in requiem tuam: quia dñs benefecit tibi. Q via eripuit animam meam de morte: oculos me os a lachromis: pedes meos a lapfu. Placebo domino: in regione uino rum. R equiem eternas dona eis do mine. Et lux perpetua luceat eis. Antiphona. Islacebo domino in regione vivorum. Antiphona. Islacebo mibi.

et exaudiuit me. O omine libe ra anima meam a labiis iniquis: et a lingua dolosa. Q uid det tibi: aut quid apponatur tibi ad lingua dolo sas. Bagitte potetis acute: cū carbo nibus desolatoriis. Deu mibi quia incolatus mens plogatus est: babita ni cum babitātibus cedar: multus in cola suit anima mea. Cum bis qui

oderunt pacem eram pacificus; cum loquebar illis impugnabant me gra tis. equiem. Antiph. Iseu mibi dñe quia incolatus meus plongatus est. Antipbona. Hominus. ps Enqui oculos meos in motes: unde veniet auxiliū mibi. H u xilium menm a domino: qui fecit ce lum et terram. Non det in commo tionem pedem tuus:neque dormitet qui custodit te. A cce non dormita bit negs dormiet: qui custodit israel. nominus custodit te: dominus pro tectio tua: super manum dexteram tuam. Per dies sol no uret te.negs luna per noctem. O ominus custo dit te abomni malo: custodiat ani mam tuam dominus. O ominus cu stodiat introitus tuum: ex boc nunc et usqs in seculum. R equiem. Ant, Bominus custodit te ab omni malo

custodiat animam tuam dominus.

Antiphona. Gi iniquitates. ps.

E profundis clamani ad te do

mine: dñe exaudi nocem meas.

mine: dñe exaudi nocem meas. H iant aures tue intendétes: in uo cem deprecationis mee. Bi iniqui tates observaueris domine: domine quis sustinebit. O nia apud te pro pitiatio est: et propter legem tuam sustinui te domine. Bustinuit ani ma mea in nerbo eins:speranit ani ma mea in domino. A custodia ma tutina usque ad noctes:speret israel in domino. Q via apud dominum misericordia: et copiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet israel! ex omnibus iniquitatibus eius. Re quiem eternas. Antiphona. Bi ini quitates observaueris domine domi ne quis sustinebit. Antipb. Opera Psalmus. manuum.

Onfitebor tibi domine in toto corde meo: quonia audisti ner ba oris mei. In conspectu angelo rum psallas tibi:adorabo ad templū fanctum tuum: et confitebor nomini tuo. 8 uper misericordia tua et ue ritate tua: quoniam magnificasti su per omne nome sanctus tuum. In quacunqs die innocauero te exaudi me: multiplicabis in anima mea uir tutem. (1 onsiteantur tibi domine omés reges terre: quia ndierunt om nia nerba oris tui. At cantet i uiis nomen domini:quoniam magna est gloria domini. O noniam excelsus dominus et bumilia respicit: et alta a longe cognoscit. S i ambulanero i medio tribulatiois nivificabis mez et sup iram inimicoru meorus exten disti manus tuas: et saluum me fecit dextera tua. O ominus retribuet

pro me:domine misericordia tua in seculum:opera manuum tuarum ne despicias. Requiem. Antiphona. Opera manuus tuarū ne despicias. b. Andini nocem de celo dicentes mibi. Ri. Beati mortui qui in dño morinnt. Ant. Omne. Canticum: Agnificat anima mea dim. At exultanit spiritus meus: i deo falutari meo. O nia respexit bumilitate ancille sue:ecce enim ex boc beatam me dicêt omnes genera tiones. Q via fecit mibi magna qui potens est:et sanctum nomen eius. At misericordia eius a progenie i progenies:timentibus eum. Recit potentiam in brachio sno: dispersit superbos mente cordis sui. Depo suit potentes de sede: et exaltauit bu miles. A xurientes impleuit bonis: et divites dimisit inanes. Zuscepit Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

israel puerum suus:recordatus mise ricordie sue. Bicut locutus est ad patres nros abrabas: et semini eius i secula. Requies. Antiph. Omne quod dat mibi pater ad me ueniet: et eum qui uemt ad me non eticiam foras. Pater noster. Psalmus. Auda anima mea dim. sauda bo deum i uita mea:psalla deo meo qua diu suero. Dolite confide re in principibus negs in filiis bomi num:in quibus non est salus. Exi uit spiritus eius et renertetur in ter ram suam:in illa die peribunt omës cogitationes eorus. Beatus cuius deus iacob adiutor eins: spes eins in dño deo ipsius: qui fecit celus et ter ram mare et omia que in eis sunt. Oui custodit veritatem in seculus: facit iudicium imurias patientibus: dat escam esurrentibus. Dominus gi

soluit copeditos: dominus illuminat cecos. O ominus erigit elisos: dñs diligit insios. O ominus custodit aduenas: pupillum et niduam susci piet:et niam peccatorum disperdet. R egnabit dus in secula: deus tuus spon in omni generatione et genera tionem. R equiem eternam. b. A porta inferi. R. Erne domine ani mas eorum. &. Requiescat i pace. R. Amen. & Bne exaudi oratio nem meas, R. Et clamor meus ad te ueniat. 6. Bûs nobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Oratio. Eus qui inter apostolicos sacer dotes famulos tuos pontificali sen sacerdotali fecisti dignitate nige re:presta quesumus:ut corum quoq5 perpetuo aggregenk cosortio. Pro Eus uenie largitor et bumane salutis amator: quesumus cle Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

mentiam tua: ut nostre cogregatio ms fratres: sorores: propinquos et bifactores nostros qui ex boc seculo transierunt: beata maria semper uir gine intercedente cum omnibus san ctis tuis ad perpetue beatitudinis cosortius peruenire cocedas. Alia

Idelium deus omnius oratio conditor et redemptor anima bus famulorus famularumos tuarū remissionem cunctorum tribue pec catorum: ut indulgentiam quam sem per optauerūt pius supplicationibus consequantur. Qui uiuis et regnas cum deo patre i unitate spiritus san cti deus poia secula seculorus. Rimen. b. Requiem eternam do na eis domie. Ri. Et lux perpetua luceat eis. b. Requiescant in pace. Ri. Amen.

gil

tio



rare corda nestra: sicut in exacerba tione secundus dies temptationis in deserto:ubi temptauerût me patres uestri:phauerunt et viderunt opera mea. Senite adoremus. Quadra ginta annis primus fui generationi buic:et dixi semper bi errat corde: ipsi vero no cognoverût vias meas quibus iuraui i ira mea:si introibunt i requie mea. Reges cui oia vinunt. Senite adoremus. Requies eterna dona eis dne:et lux perpetua luceat eis. Regem cui omma ninunt. Seni te adoremus. In primo nocturno Birige. Psalmus. Erba mea auribus percipe do mine:intellige clamore meus. Intende noci oronis mee:rex mens et deus meus. Quonia ad te orabo dne:mane exaudies vocem meam. Dane astabo tibi et nidebo:qm no

deus volens iniquitate tu es. D eq3 babitabit inxta te malignus. neque permanebunt iniusti ante oculos tu 08. O disti omnes qui operatur ini quitatem: perdes omnes qui loquun tur mendacium. Uirum sanguinus et dolosum abominabitur dominus: ego autem in multitudine misericor die tue. Introibo in domum tuas: adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo. O omine deduc me in iustitia tua:propter inimicos me os dirige in cospectu tuo nias meas Q noniam non est in ore eorum ue ritas:cor corum uanum est. gepul chrum patens est guttur eorum:lin guis suis dolose agebat: iudica illos deus. O ecidant a cogitationibus suis:secundum multitudinem impie tatum corum expelle eos:quoniam irritauerunt te domine. At letenk in te omnes qui sperant in te:in eter

num exultabunt et babitabis in eis. A t gloriabunt in te omës qui dili gunt nome tuus: quonias tu būdices insto. omine ut scuto bone uolun tatis tue:coronasti nos. Requiem eternam dona eis domine. At lux perpetua luceat eis. Antiphona. Birige domine deus meus in cospe ctu tuo uiam meam. Antipbona. Convertere domine. Psalmus.

Omine ne i furore tuo arguas me:neque in ira tua corripias me. (1) iserere mei die quoniam in firmus sum: sana me dne quoniam conturbata sunt ossa mea. At ani ma mea turbata est nalde: et tu dñe usque quo. Monuertere domine et eripe animam meam: saluus me fac propter misericordias tuas. O no niam no est in morte qui memor sit tui:in inferno autes quis confitebit giiii

tibi. Is aboraui in gemitu meo:laua bo per singulas noctes lectus meus: lachrpmis meis stratum meum riga bo. Murbatus est a furore oculus meus:inueteraui inter oes inímicos meos. O iscedite a me oes qui ope ramini iniquitatem: quonias exaudi nit dns nocem fletus mei. A xaudi uit dominus deprecationem meam: dominus orationes meam suscepit. A rubescant et conturbentur uebe menter oes inimici mei:convertant et ernbescant ualde nelociter. Re quiem eterna dona eis domine. At Inx perpetna inceat eis. Antipbog. Convertere domine et eripe anima meam: quoniam no est in morte qui memor sit tui. Antiphón Alequan Psalmus. Omine deus mens in te spera ui:saluum me sacex omnibus persequetibus me:et libera me. n e Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

quando rapiat ut leo anima meam: dum no est qui redimat negs qui sal uum faciat. O omine deus meus si feci istudisi est iniquitas i manibus meis. Si reddidi retribuetibus mi bi mala: decidas merito ab inímicis meis inanis. Persequat inimicus animam meam: et comprebendat et coculcet in terra nita meam: et glo riam meam in puluerem deducat. exurge domine in ira tua: et exal tare in finibus inimicorum meorum A rurge domine dens meus in pre cepto quod madasti: et spnagoga po puloru circundabit te. Et propter bacin altum regredere: dominus iu dicat populos. Tudica me domine secundus institiam mea:et secundus innocentiam meam snper me. Of on sumetur nequitia peccatorus et diri ges instum:scrutans corda et renes deus. Tustum adiutorium meum

a domino: qui saluos facit rectos cor de. Deus index instus fortis et pa tiens:nunquid irascitur per singu los dies. Disi conversi fueritis gla dium suum uibrabit:arcum suum te tendit et parauit illus. At in eo pa rauit uasa mortis: sagittas suas ar dentibus effecit. A cce parturit in institiam concepit dolorem: et pepe rit iniquitatem. Is acum aperuit et efsodit enm:et incidit in soueas qua fecit. 1 onvertetur dolor einsi ca put eins:et in verticem ipsius iniqui tas eius descendet onfitebor do mino secundus institus einszet psal lam nomini dñi altissimi. R equiem eternam dona eis domine. At lux perpetua luceat eis. Antiphona. Alequando rapiat ut leo aias mea: dum non est qui redimat neque qui salvum faciat. & A porta inferi. R. Erue domine animas eorum. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



sunt. Et i carne mea videbo deus sal natorem meum.

Lectione seconds.

Edet animas meam'uite mee: dimittä adversus me eloquius meum.Loquar in amaritudine ani me mee: dicas deo: noli me codemna re.Indica mibi:cur me ita iudices. Alunquid bonum tibi nidetur:si ca lumnieris: et opprimas me opus ma nuum tuarum: et confilium impio rum adinues. Munquid oculi carnei tibi sunt:aut sieut uidet bomo et tu uides. Alunquid sicut dies bois dies tui:et ani tui sicut bumana sunt tepo ra. St queras iniquitate meatet pec catus men scruteris: Et scias quia ni bil impius seceris: cu sit nemo qui de manu tua possit ervere. Re. Qui la zarū resuscitasti a munimēto fetidū. The eis die dona requie et locu indul gentie. 🗽 Qui vēturus es indicare

umos et mortnos et seculus p ignes. Hu eis dhe et c. Bertig lectione. Anns tue due fecerunt me et plasmauerunt me totus i circui tu:et sic repente precipitas me. ADe mento queso quod sicut lutu feceris mezet i puluere reduces me. Mo ne sicut lac multisti mezet sicut caseum me coagulasti. Belle et carmbus ne stiti me:ossibus et neruis copegisti me. Sitam et misericordia tribuisti mibi et uisitatio tua custodinit spūs menm. R. Libera me dne de morte eterna in die illa tremeda. Quado celi mouendi sunt et terra. Bum ue neris indicare seculum p ignes. 30 Bremes factus sus ego:et timeo dus discussio uenerit atque uentura ira. Quado celi. To Bies illa dies ire:ca lamitatis et miserie: dies magna et amara valde. Quando celi. % TRe quies eterna dona eis domine et lux Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

perpetua luceat eis. Hum neneris. Mpriel. Æpel. Mpriel. Alle lande Ant. Exultabunt. Psalmus. Iserere mei deus:secundus ma gnas misericordia tua. Et se cundum multitudines miserationus tuarus: dele iniquitatem meam et c. R equiem et c. An. Exultabunt do mino offa bumiliata. An. Ego fum Enedictus dus deus Canticu israel: quia uisitauit et fecit re demptione plebis sue etc. Antipb. Ego sum resurrectio et nita: qui cre dit in me etiam si mortuus suerit ni uet:et omnis qui vivit et credit i me nö moriek in eternü. Pater nosrer. b. Et ne nos inducas in temptatio nem. R. Sed libera nos a malo. E pfundis clamam ad te dhe: dne exaudi noce mea etc. An. Bi iniquitates observaueris domie: dñe quis sustinebit. E. A porta in Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



cis regione costituas: et sanctorum tuorum iubeas esse cosortem. Per-Pratione per padre et madre morti

Eus qui nos patre et matre bo norare precepisti: miserere cle menter animabus patris et matris mee: eorumqs peccata dimitte: meqs cu eis i eterne claritatis gaudia fac nidere. Pratione per piu fratelli

morti della compagnia.

Eus neme largitor et bumane salutis amator quesumus imen sam clementiam tna: ut nostre cogre gationis fratres sorores ppinquos et benefactores nros qui ex boc secu lo trasserunt: beata maria semp uir gine intercedente cus omnibus scis ad perpetue beatitudinis cosortius peruenire cocedas. Per dominu no strum pom xom silus tuus: qui tecu niuit etregnat cu deo patre in unita te spiritus sancti deus et c.

Incomincia Infficio del mercoledi sancto. Elgouernatore con gran ri uerentia dica Pater noster. Ant. Selus domus tue comedit mezet ob probria exprobrantium tibi cecide runt super me. Psalmus. Addim cum tribularer clamaui. Antipb. Auertantur retrorsum et erubescat qui cogitant mibi mala. Psalmus. Lenaui oculos meos i motes. Anti-Beus deus meus eripe me de manu peccatoris. Plalmus. Letatus sum i bis que dicta sunt mibi. 6. Auer tantur retrorsum et erubescat. Re-Qui cogitat mibi mala. secreto tuto Pater noster. Absolutamète sansa Jube dopne sincomincino le lamen tationi et in sine delle lectioni Jeru salem ierusalem. Prima lectione. Alcipit lamentatio Jeremie prophete Lectio prima bi

Alepb. Quomodo sedet sola ciuitas Aslena populo Facta est quasi nidua Bomina gentium Princeps prouinciarum Facta est sub tributo Tino Beth solo Blorans plorauit in nocte Et lachryme eins In maxillis eins Mon est qui cosoletur eam exomni bus caris eius Omnes amici eins sprenerunt eam Et facti sunt ei inimici Jerusalem ierusalem Convertere Ad dominum deum tuum In monte olineti orani ad patrem: pater si fieri potest transeat a me ca

lix iste. Spiritus quidem promptus est:caro auté infirma: fiat voluntas tua. b. Sigilate et orate ut non in tretis i temptationes. Spüs quidem pmptus est caro autes infirma; fiat voluntas tua. Becunda lectione. Hinore Simel solo Igrauit iudas ppter afflictio nem et multitudine servitutis Babitauit inter gentes Alec invenit requies Omnes persecutores eius Apprehenderunt eam Inter angustias Beleth. Sie sponlugent tatem Co quod no est qui neniat ad soleni Omnes porte eins destructe Gacerdotes eius gementes Sirgines eius squalide Et ipsa oppressa amaritudine b ii

Jerusalem serusalem Eonuertere Ad dominum deum tuum.

Bristis est anima mea usque ad mor tem: sustinete bic et nigilate mecum nunc uidebitis turbam que circunda bit me. Sos suga capietis et ego na dam immolari pro nobis. b. Ecce appropinquabit bora et silius bomi nis tradetur in manus peccatorum. Sos suga capietis et ego nadam im molari puobis. Bertia lectione.

Acti sunt bostes eins i capite
Inimici eius locuplectati sunt
Quia dõis locutus est super eam
Isropt multitudine imquitatu eius
Isaruuli eius ducti sunt captiui
Ante faciem tribulantis

or business has been been and

San. eius Et egressus è a filia spon ois decor Facti sut principes eins nelut arie Mon invenientes pascua Et abiecerunt Absque fortitudine Ante faciem subsequentis Jerusalem ierusalem Convertere Ad dominum deum tuum. R. Ecce uidimus eum no babentes speties negs decoré:aspectus eins in eo non est:bic peccata nostra porta uit et pro nobis dolens:ipse antem uulneratus est ppter iniquitates no stras. Euius livore sanati sumus. b. Gere lagores nostros ipse tulit: et dolores nostros ipse portanit. En ins livore sanati sumus. In secundo nocturno Antiphona. Liberauit deus pauperes a potente b iii



cus meus osculo me tradidit: quem osculatus fuero ipse est tenete enz: bic malū fecit signū:qui p osculū ad impleuit bomicidius. Infelix preter misit pretium sanguinis:et i fine la queo se suspendit. H. Bonū erat ei si natus non fuisset ille. Infelix pre termisit pretius et c. Quinta lectio Ontristatus sum in exerci ne. tatione mea:et coturbatus sus. Sobi contristatus. Sobi coturbatus. In exercitatione mea inquit. Isomi nes malos quos patitur:comemora tus est. Sandemas passione maloru bomină exercitatione sua dicit. Ale ui putetis autê gratos malos esse i boc mundozet mbil boni illis agere dens ict R. Judas mercator pessimus oscu et lum petit domini:ille ut agnus inno 09 cens non negauit inde osculum. Be nariorus numero triginta iudeis tra

didit. b. Melius illi fuerat:si na tus non fuisset. Benariorum et c. Bexta lectione.

Monis malus aut ideo vivit ut corrigat aut ideo vivit ut p illus bo nus exerceat. Stinas ergo qui nos modo exercet conútant et nobiscus exerceant. Dame quadiu ita sunt ut exerceat non eos oderimus: quia in eo quod malus est quis eorus: utrus usqui i fines perseveraturus sit igno ramus. Re. Sonus ex discipulis me is tradet me bodie: ve illi p ques tra dar ego. No elius illi erat si natus no suisset. Oui intingit mecus ma num in paraspede: bic me traditurus est i manus peccatoru. No elius et c.

In tertio nocturno Antiphona. Bixi iniquis:nolite loqui aduersus deum iniquitates. Plalmus. Bomi ne ne i surore. Ant. Berra tremuit



opportunissime tamé occurrit i boc nomine queda cogruetia utrarumq3 linguarus: Quia enis pati grece par tem dicit:ideo pasca passio putata est:uelut boc nome a passione sit ap pellatum. R. Eram quasi agnus in nocens: ductus sum ad immolandus et nesciebam: consilium fecerunt ini mici mei dicentes. Senite mittamus lignum in panem eius:et eradamus eum de terra niventius. V. Omnes inimici mei aduersum me cogitabat mala mibi:uerbum iniquum manda nerunt aduersum me dicentes. Seni te mittamus lignus i pane eins et c. Dctana lectione.

on sua uera lingua: boc est i be braica: pasca transitus dicitur: propterea quod tunc primum pasca celebrauit populus dei: quando ex egppto sugies rubrus mare trassuit.

Munc ergo scriptura illa propheti ca un neritate completa est: cum sicut ouis ad immolandum ducif xps:cu B ius sanguine illins postibus nostris: ap idest cuius signo crucis signatis fron 111 tibus nostris a perditione buius secu 45 li tanquas a captivitate egoptiaca li ini beramur: cum a diabulo transeamus ad xps. R. Sona bora no potnistis uigilare mecum: qui exbortabamini nes mori pro me. Sel indam no videtis quomodo no dormit:sed festinat tra ıda dere me indeis. 5. Qui dormitis surgite et orate ne intretis i tempta ent tiones. Sel iudas et c. Mona lectio B cena facta inquit cu dia ne. bolus iam misisset in cor ut tra deret eum indas scharioth. Bciens quia oia dedit ei pater in manus:et quia a deo exiuit et ad deum uadit: surgit a cena:et ponit nestimeta sua.

Et cum accepisset lintens precinxit se:deinde misit aquas i peluim:et ce pit lauare pedes discipulorus: et ex tergere linteo quo erat precinctus. Mon ita debemus intelligere cenas factam uelut iam consumptam atqs transactam. Adbuc enim cenabatur cus dns surrexit et lauit pedes disci pulis suis. R. Juda qui dereliqui sti consilins pacis et cum indeis con siliatus es: triginta argeteos uendi disti sanguines iustus. Et pacis oscu lum ferebas quod i pectore no babe bas. b. Serax daf fallacibus pium flagellat impius. Et pacis osculu fe rebas quod non babebas in pectore. Alle laude Antiph. Justificeris do mine i sermonibus tuis et uincas cu iudicaris. Plalmus. Adiscrere mei deus. Antiphoa. Bûs tanqua ouis ad victima ductus est;et no aperuit

08 suns. ps. Bne exaudi. Antiph. Cotritus est cor meus:in medio mei cotremuerunt omnia ossa mea, ps. Be profundis clamaniad te. Ant. Exoratus es in virtute tua et in re 43 q fectione tua dñe. Plalmus. Bomi ne exaudi orationes meas: auribus. tur Antiphoa. Oblatus est quia ipe no isa luit: et peccata nosra ipse portanit. Bsalmus. Laudate dim de celis. con b. Isomo pacis mee in quo sperani ndt R. Qui edebat panes meos amplia uit aduersum me supplantationem. Spenta la quartadecima candela el um go. dice lantipbona del benedictus: i fe laquale finita sinasconde ilquintode cimo lume et fassi le prime tenebre: do Et poi si canta da dua de fratelli il ci bñdictus lun verso loro: laltro il cho ro:ilquale finito si fa poi le secunde tenebre. Et poi il gonernatore repli

ca lantiphona: laquale decta fassi le terse tenebre. Antiphona. Bradi tor autem dedit eis signum dicens: quem osculatus suero ipse est tenete eum. ps. Bndictus dns deus ifrael. Antiphona. Braditor autem et c. Et finito lantiphona elgonernatore a parole incominci el Diserere: lun uerso lui:laltro il choro stando tutti inginochioni:sansa la gloria patri. Et poi il go. dica questa oratione. Espice quesumus domine sup banc familia tuam: pro qua do minus noster iesus xps no dubitauit manibus tradí nocentus: et crucis su bire tormëtus. Qui tecu et c. Bater noster. Becto in silentio et riposti a iedere si dia ordine alla divotione: nellaquale date le discipline et spen ti ilumi si canti da due fratelli ripi gliado ileboro ilmedesimo principio Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



et aogni psalmo sene spegne uno:ex cepto iultimo del benedictus. Et per che ipsalmi ordinari no sono così in uso: diconsi in quel luoco iprimi sci psalmi graduali:et glialtri peniten tializet p etre nocturni et per le lau de glialtri quatro psalmi penitentia lizet enm Landate dominus de celis et benedictus. Et cosi si ordina chi dice il mandatoret chi imponga luf ficio:cbi faccia il sermone:cbi canti Sobi caritas et amor. Et dulcis icsu memoria:et chi ordina la lananda. Et incominci il governatore et dica Pater noster tutto secreto. Ant. Astriterunt reges terre et principes connenerunt in unum adversus dñs et adversus xom eius. Psalmus. Addominū cuz tribularer clamani. Antiph. Biniserunt sibi uestiméta mea:et super uestem meas miserunt Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

sortes. ps. Leuani oculos. Antiph. Insurrexerunt i me testes iniqui:et mentita est iniquitas sibi. Plalmus. Letatus sam. v. Biniserunt sibi ve stimenta mea. R. Et super uestem meas miserunt sortes. Pater noster. parima tecrione. Ancipit lamentatio Jeremie prophete Lectio prima 15i Ibeth. nore Eogitauit dominus dissipare Adurum filie spon Betendit funiculum suum Et no autit manus suas a perditione Luxitas antemurale Et murus pariter dissipatus est weth. Befixe sunt in terra porte eins Berdidit et contriuit nectes eins Reges eins et principes eins i gen tibus 1 11

Alon est lex Et prophete eius Et invenerunt visionem a domino Joth. Bederunt in terra: conticuerunt se nes filie spon Consperserunt einere capita sua Sirgines iernsalem Accincti sunt cilicio Abiecerunt in terra capita sua Sirgines iuda. Eaph. Befecerunt prelachrymis oculi mei Conturbata sunt niscera mea Effusum est in terra iecur meum Propter cotritione filse populi mei Eum deficeret parunlus et lactans In plateis oppidi Lamech. Matribus suis dixerunt Sbi est triticum et uinum 4111/12

Eum deficerent quasi vulnerati In placeis ciuctatis Eum exbalarent animas suas In finu matrum suarum gerusalem ierusalem Convertere Ad dominum deum tuum. R. Omnes amici mei dereliquerüt me:et preualuerunt insidiates mibi: tradiait me que diligeba. Et terribili bus oculis plaga crudeli percutiens aceto potanit me. & Inter imquos piecerüt me:et no pepercerüt anime mee. Et terribilibus. Lectione se cunda. Den. bote Si coparabo te:nel cui assimila Filia ierusalem cui equabo te Et consolabor te nirgo filia spon Magna est enim velut mare Contritio tua Quis uidebitur tibi. i iiii

Alum. stulta Prophete tui viderant tibi falsa et Alec aperiebant iniquitatem tuam St te ad penitentias provocarent Siderant tibi Assumptiones falsas Et iniectiones

## Semech.

Plaserunt super te manibus omnes
transeuntes per viam
Sibilanerut et moverut capita sua
Super vos filie ierusalem
Beccine est urbs
Sicentes perfecti decoris
Saudium universe terre

Etb.

Apernerunt super te os suum Omnes amici tui sibilauerunt Et fremuerunt dentibus Et dixerunt deuorabimus eum En ista dies quam expectabamus

Inuenimus et uidimus Am. Fecit dominus que cogitanit Copleuit sermone sunm que peper A diebus antiquis Bestruxit et non pepercit Letificanit super inimicos Et exaltanit cornu inimicorus suo Sade. rum Elamanit cor eorus ad dim sup mu ros filie spon deduc quasi torrente lacbrymas per diem Et per noctem no des requiem tibi Alec taceat pupilla oculi tui 'Jerusalem ierusalem Convertere Ad dominum deum tuum. R. Selum templi scissus est et ois terra tremuit: latro de cruce clama bat dicens. ADemento mei dne dum ueneris in regnum tuum. 6. Betre Catal da trace, clara a construction

sasse sunt: et monumeta aperta sunt et multa corpora sanctorus que dor mierant surrexerunt. ADemento et c. Lectione tertia. Copb. Onsurge lauda i nocte in prin cipio uigiliarum: effunde sicut aqua cor tuum Ante conspectum domini Leua ad dominum manus tnas Pro animabus parunlorus tuorum Qui defecerunt same In capite omnius compitorum. dis mainpay a TRes. Side domine et considera Quem uendemiaueris ita Ergo ne comedent mulieres Fructus suum paruulos ad mesuras palme Sic occiditur in sanctuarium dni Bacerdos et propbeta. Nacuerunt in terra pueri et senes

Sirgines mee et iuvenes mei Ecciderunt in gladio Interfecisti Spiritus furoris tui Percussisti nec misertus es Isbau. Wocasti quasi ad diem solemnem Qui terrent me de circuitu Et non fuit in die furoris domini Qui effugeret et relinqueretur Quos educqui et nutrini Inimicus meus consumpsit cos. Alepb. Ergo uir nidens paupertates meam Et uirgam indignationis eius De menauit et adduxit i tenebris Beth. et no i luces. Bantum in me vertit Et convertit manum suam Bota die Setustam fecit pellem meam Et carnem meam





filio et bomie que gerebat. quia filius bois est: et silius dei est. Filius dei ppter sorma dei: et silius bois ppter sorma serui: babes potestate ponere anima sua et recipere eas. R. Hene bre sacte sunt dus crucisixissent phm indei: et circa bora nona exclamanit phs uoce magna: deus meus ut quid me dereliquisti. Et inclinato capite emisit spüs. b. Exclamas iesus uo ce magna ait: pater i manus tuas comendo spüs meus. Et inclinato et c. Lectione sexta.

Sid enis potuerunt facere ini mici. Deciderunt corpus: animam aut no potuerunt occidere. Itendites parus ergo erat dus bortari martp res uerbo: nisi firmaret exeplo. Remima mea dilectă tradidi i manus iniquoru: et facta est mibi bereditas mea sicut leo in silua: dedit cotra me uoces aduersarius dices: cogregami

ni et pperate ad deuorandus ens:po suerunt me in deserto solitudinis: et luxit sup me ois terra. Quia non est inuetus qui me agnosceret et saceret bene. & Insurrexerunt in me viri absq3 misericordia: et no pepercerüt anime mee. Quia non est etc. lid In tertio nocturno Antiphona. Ab insurgetibus i me libera me dne itte quia occupanerunt anima mea. ps. 110 (0) Bine ne in surore tuo arguas. Ant. Longe fecisti notos meos a me:tra ditus sus et no egrediebar. ps. Bea ti quorus remisse sunt. Ant. Capta ini bunt in anima instizet sanguines ino am centes codenabunt. ps. Bne ne in fu ite: rore. Locuti sunt adversum me lingua dolosa. R. Et sermonibus odii circundederüt me et expugnaue runt me gratis. Geptima lectione Ex epistola panli ad bebreos.

Estinemus ingredi in illam re quies.ut ne inid ipsum quis in cidat incredulitatis exemplum. Si uns est enim sermo dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti: et pertingens usquad divisione ani me ac spiritus: compagus quoque et medullarus: et discretor cogitation ü et intentionum cordis: et no est ulla creatura inussibilis i cospectu eius. Re- Bradiderunt me in manus im piorus: et inter iniquos proiecerunt me:et non pepercerunt anime mee: cogregati sunt aduersum me. Et si ent gigates steterunt cotra me. 82 Aliení insurrexerunt in me:et for tes quesierunt animam meam. Et si cut gigantes steterunt contra me. Octava lectione.

O MOnia aût nuda et aperta sunt oculis eius: ad quem nobis ser mo. Babentes ergo pontificem ma gnus qui penetrauit celos pom filius dei: teneamus spei nostre cosessione.

R. Jesum tradidit impius summis principious sacerdotu et seniorious popult. Setrus aut sequebatur eum a longe: ut videret sines. To. Addu xerunt autem eum ad cappbam principem sacerdotum: ubi scribe et pha risei convenerant. Betrus autem se quebat eum a loge ut videret sines.

On enim babemus pontificem qui non possit compati insirmi tatibus nostris: temptatus autes per omnia psimilitudine absqui peccato. Adeamus ergo cum siducia ad thro num gratie: ut misericordiam conse quamur: et gratia inueniamus i tem pore oportuno. Ealigauerunt oculi mei a sletu meo: quía elogatus

est a me qui cosolabat me: nídete oes populi. Si est dolor similis sicut do lor meus. d. D nos oes qui trasitis p vias attedite et videte. Bi est et c. Inginochiatitutti et sinite queste le ctioni il go.imponga il Miserere se guendo ogni choro ilsuo uerso sanza gloria et în voce dipassione sinito di ca sansa Dremus o in sine per domi num nostrum. Pratione. Espice quesumus die super bac familia tuas p qua dns noster ie sus xps no dubitauit manibus tradi nocentus et crucis subire tormetus. Alle laude ilgo. dica Bater noster tutto secreto col capo inclinato. An tiphona Proprio filio no pepercit deus:sed pnobis omnibus tradidit illum. padDiserere mei dens. Ant Anxiatus est sup me spus meus in me turbatus est cor meum. psishie exaudi oratione meas. AntAit la

tro ad latrones: nos quides digna fa ctis recipimus: bic auté quid fecit: memento mei dne dum neneris in re gnus tuus. ps. Be pfundis clamaui. Ant. Hum coturbata fuerit anima mea: dñe misericordie memor eris. ps. Hne exaudi orationes mea auri bus. Ant. Demeto mei dne dum ve neris i regnum tuum. ps. Laudate dñs de celis. D. Collocauit me i ob scuris. R. Sicut mortuos seculi. Adbenedictus ant. Bosuerunt sup caput eins causam ipsius scriptam. Jesus nasarenus rex iudeorum. magarime tenebre. Benedictus dominus deus ifrael. Becunde tenebre. Posuerunt super caput eins causas ipsinsscriptam.J.A.A.J. Fertie tenebre Eps fcus est pro nobis obedies usq3 ad mortes morte aut crucis.



linteum.precinxit se:Beinde misit aqua in peluimiet cepit lauare pedes discipulori snorum et extergere lin teo quo erat precinctus. Senit ergo ad spmone petru: Et dixit ei petrus. Bñe tu mibi lanas pedes. Respodit iesus et dixit ei. Quod ego facio tu nescis modo:scies aut postea. Bicit ei petrus. Mõ lauabis mibi pedes in eternus. Respodit ei iesus. Bi no la uero te:no babebis parte mecum. Si cit ei spmon petrus. Hne no tatus pe des: sed manus et caput. Bixit ei ibs Qui lotus e no indiget nisi ut pedes lauet: sed est mundus totus: Et nos mudi estis sed no oes. Bciebat enim quis na esset qui traderet eum: 13ro pterea dixit. Alo estis mundi omes. Bostqua ergo lauit pedes eorn:acce pit nestimeta sna. Et cû recubnisset: iterus dixit eis. Bcitis quid fecerim uobis: Sos nocatis me magister et

dñe et bene dicitis: sum enis. Si ergo ego laui pedes uestros dñs et magi ster: et nos debetis alter alterins la uare pedes. Exemplum enis dedi uo bis: nt quemad modum ego seci ita et nos faciatis.

Muesto en mandato che si legge quando si laua no ipiedi elgiouedi sancto.

ADen amen dico nobis: Alo est seruns maior domino suo: neqs apostolus maior eo qui misit enm. Bi bec scitis: beati estis si feceritis ea: Alo de omnibus uobis dico: Ego scio quos elegeris. Bed ut impleatur scriptura: Qui manducat meum pa nem: leuabit cotra me calcaneù suus. Admodo dico nobis prius qua siat: ut credatis cum sactum suerit: quia ego sus. Amen amen dico nobis: Bi quis accipit: sique misero me accipit. Qui aut me accipit: accipit eum qui me misit. Eum boc dixisset iesus: tur

batus est spiritu: et protestatus est et dixit. Amen amen dico nobis:quia unus ex nobis me tradet. Aspiciebat ergo ad innices discipuli: besitantes de quo diceret. Erat ergo recumbés unus ex discipulis eins i sinu ibu que diligebat iesus. Innuit ergo buic sp mon petrus: et dicit ei. Quis est de quo dicit. Itaqs cus recubuisset illic supra pectus iesu: dicit ei. Quis est qui tradet te. Respodit ibs. Ille est cui ego intinctum panes porrexero. Et en intinxisset panê: dedit inde sp moni scariottis. Et post bucella tunc introinit i illas sathanas. Bixit ei ie sus: Quod facis fac citius. Boc aut nemo sciutt discumbetius ad quid di xerit ei. Quida enis putabat quia lo culos babebat iudas: quia dixisset et iesus: Eme ea que opus sut nobis ad dies festus:aut egenis aliquid daret. Eum ergo accepisset bucellas: exiuit

cotinuo. Erat autem nox. Eum ergo exisset:dixit iesus. Alūc clarificatus est filius bominiszet deus clarifica tus in eozet deus clarificabit eum in semetipso:et cotinuo clarificabit euz. Eilioli adbuc modicu nobiscus sum. queritis me:et sicut dixi iudeis:quo ego nado. nos no potestis nenire. Et uobis dico modo: ADandatum nouus do nobis: ut diligatis innicem sicut dilexi nos: ut et nos diligatis innice. In boc cognoscant oms quia mei di scipuli estis: si dilectione babueritis ad innicem. Sicit ei ipmon petrus. Bñe quo uadis. Respondit ei iesus. Quo ego nado non potes me modo sequi:sequeris antes postea. Bicit ei spmon petrus. Quare non possum te modo sequi:animas meam pro te po nam. Respondit ei iesns. Animam tuam pro me pones. Amen amen di co tibi:no cantabit gallus donec ter

me neges. Et ait discipulis suis. शिंठ turbek cor nestrus. Ereditis in deus: et i me credite. In domo patris mei mansiones multe sunt. Biquominus dixissem nobis: quia uado parare no bis locum. Et si abiero et preparaue ro nobis locus: iterus nemam: et acci piam nos ad meipsum: Set ubi ego sum:et nos sitis:et quo ego nado sci tis: et niam scitis. Bicit et Bhomas. Bomine nescimus quo uadis. Et quo modo possumus niam scire. Bicit ei tesus. Ego sum nia veritas et nita. Alemo nenit ad patrem msi per me. Bi cognouissetis mezet patres mens utiqs cognouissetiszet amodo cogno scetis eum: et nidistis enm. Bicit ei philippus. Bne ostende nobis patrē: et sufficit nobis. Bicit ei iesus. Bâto tepore nobiscu sus et no cognonistis me: Bbilippe qui midet me: nidet et

patré meus. Quomodo tu dicis osté de nobis patres. Alo credis quia ego i patre et pater in me est:uerba que loquor nobis,a meipso non loquor. Pater autem in me manens:ipse fa cit opera. Mon creditis quia ego in patre et pater in me est: Alioquin propter opera ipsa credite. Amen amen dico nobis:qui credit i me ope ra que ego facio et ipse faciet: et ma iora borus faciet:quia ego ad patre uado: Et quodeunqs petieritis patré in nomine meo: boc facias. Si diligi tis me: madata mea sernate: Et ego rogabo patrem:et alium paraclitum dabit vobis: ut maneat vobiscum in eternus. Spiritum neritatis ques bic mundus no potest accipere: quia no nidet eum:nec scit eum: 408 autes co gnoscetis eum: quia apud uos mane bit: et in nobis crit. Alon relinquam

uos orphanos: uenías ad nos adbuc modicum et mundus me iam non ui debit. Sos aut nidetis me: quia ego uivo et vos vivetis. In illo die vos cognoscetis quia ego in patre et uos in me et ego i nobis. Qui babet man data meazet sernat illazipse est qui diligit me. Qui auté diligit me dili getur a patre meo.et ego diliga eus: et manifestabo ei meipsum. Bicit ei indas non ille scariotthis. Sie quid futurum est:quia nobis mamsestatu rus es teipsum.et non in mundo. Re spondit iesus et dixit ei. Giquis dili git me:sermonem meum servabit:et pater mens diliget eum: et ad eum ueniemus et mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me. sermo nes meos non servat: Et sermonem quem audistis non est meus sed eins qui misit me patris. Bec locutus sus

uobis apud uos manes. Baraclitus autem spirius sanctus quem mittet pater in nomine meo:ille nos doce bit omnia quecunque dixero nobis. Pacem meam relinquo nobis. Isa cem meam do nobis: non quomodo mundus dat:ego do nobis. Mon tur betur cor uestrum:neque formidet. Audistis quia dixi nobis: uado et ne nio ad nos. Si diligeretis mezgande retis utiquiquia uado ad patreiquia pater major me est. Et nunc dixi no bis prius qua fiat:ut cum factus fue rit:credatis. Jam non multa loquan nobiscu. Senit enis princeps mundi buius:et in me non babet quicquam: Bed ut cognoscat mundus: quia dili go patrem: et sicut mandatus dedit mibi pater: sic facio. Surgite camus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Incomincia lufficio del penerdi san cto. Biu che la sera dinanzi bumilia ti in choro per lapassione del nostro signore el gouernatore dica in silen tio Pater noster. Antiphona. In pace in id ipsum dormiam et requie scam. Psalmus. Addominus cum tribularer clamaui. Antiphoa. 139 bitabit i tabernaculo tno: requiescet in monte sancto tuo. Pssalmus. Le uaui oculos. Earo mea requiescet i spe. Psalmus. Letains sum. b. In pace i idipsus. R. Bor miam et requiescam. Prima lectione. Isericordie domini Quia non sumus consumpti Quia no desecerunt miserationes Hetb. Moni diluculo

Adalta est Fides tua Beth. Pars mea dominus Bixit anima mea Propterea expectabo eum Beth Bonus est dominus Sperantibus in eum Anime querenti illum Bonum est prestolari Enm silentio Balutare domini. Beth. Bonum est viro Eum portauerit iugum Ab adolescentia sua Bedebit solitarins Et tacebit Quia leuabit se super se. Eaph.

Ponit in puluere os suns si forte sit Babit percutiétisse maxilla spes Gaturabitur obprobriis Jerusalem ierusalem Convertere Ad dominum deum tuum. R. Bient ouis ad occisione ductus est:et dum male tractaretur non ape ruit os suum: traditus est ad mortes St niuificaret populum suum. %. Bradidit i morte anima suazet inter sceleratos deputatus est. St uiuisica ret et c. Becunda lectione. Am. Eulus meus afflictus est:nec ta Co quod no esset requies cuit Bonec respiceret et nideret dus in Gade. excelsis. Dculus mens depredatus est anima In cunctis filiabus urbis mee mea Senationis ceperunt me quasi aues lii

Eapb. Lapsa est in lacum uita mea Et posuerunt lapidem super me Inundauetüt aque sup caput meus Bixi perii Inuocaui nomen tunm dhe Be lacu nouissimo noces audisti Me auertas aures tuam a singulatu meo et clamoribus Appropinquasti i die quado inuo Bixi ne timeas. cani te Judicasti dhe causam anime mee Redemptor uite mee Soidisti dhe iniquitaté corus aduer Judica indicium menm sum me Widisti omnes furorem Somuersas cogitationes corum ad Jerusales ierusales uersum me Convertere Ad dominum deum tuum.

Re- Jerusalem luge: et exue te nesti bus iucunditatis; inducre i cinere et cilicio. Quia i te occisus est saluator israel. V. Beduc quasi torrentes la chrpmas per diem et noctem non ta ceat pupilla oculi tui. Quia i te et c. Bertiglectione. bis Ecordare dne quid acciderit no I Intuere et respice obpbriunrus Bereditas nostra versa est ad alie 110 Bomus nostre ad extraneos te Papilli facti sumus absque patre Datres nostre quasi vidue Aquam nostram pecunia bibimus Ligna nostra pretto coperanimus Ceruicibus minabamur:lapsis non dabatur requies Egppto dedimus manum Et assprus St saturaremur panibus Patres nostri peccauernt et no sût Et nos iniquitates eorum. l ni

Bortanimus Gerui dominati sunt nostri Alon fuit qui redimeret nos Be manibus corum In manibus nostris Afferebamus panem nobis A facie gladii in deserto Bellis nostra quasi clibanus Exusta est A facie tempestatum samis Principes manu suspensi sunt Et facies senum Mon erubuerunt Convertere nos die et coverterunt Innoua dies nostros Bicut a principio dierum Jerusalem ierusalem Convertere Ad dominum deum tuum. R. Aslange quasi nirgo plebs mea: niulate pastores i cinere et cilicio. Quia veniet dies domini magna et

amara valde. V. Accingite nos sa cerdotes: et plagite ministri altaris aspergite nos cinere. Quia veniet. Secundo nocturno Ant. Eleuami ni porte eternales: et introibit rex glorie. ps. Adte lenaui. Ant. Ere do nidere bona dñi i terra niuetius. ps. Alisi quia dñs. Ant. Bñe extra xisti ab inferis animam meam. ps. Qui cofidunt in dno. V. Tu autes dne miserere mei. R. Resuscita me:et retribue eis. Lectione quarta Extractatu beati Augustim epi. Ecedet bomo ad cor altum:et exaltabif deus. Illi dixerunt. Quis nos nidebit. Befecerunt scru tates scrutinia mala. Accessit boad ipa cosilia: passus è se teneri bomo. Mo eni teneret nisi bo: aut uideret nisi bozaut traderet nisi bozaut cru cifigeret et moreret nisi bo. R. Recessit pastor noster fös aque nine

ad cuius transitus sol oscuratus est. Alam et ille captus est qui captiuns tenebat primus bominem:bodie por tas mortis et seras pariter saluator noster disrupit. L. Bestruxit quide clanstra inferizet subvertit potetias diaboli. Alam. Quinta lectione. Ecessit ergo bomo ad omnes illas passiones: que in illo nibil yalerent:nisi ille esset bomossed si il le no esset bomo: no liberaret bomo. Accessit bomo ad cor altuzidest ad cor secretum: obiciens aspectibus bu manis bominem: seruas intus deus. R. D nos oés qui transitis p nias: attedite et nidete. Si est dolor sient dolor meus. v. Attendite unwersi populi: et nidete dolorem mens. Bi est dolor. Sexta lectione. Elans formas dei in qua equa lis est patri: et offerens forma serui que est minor patre. Ipse en13

dixit utrunque. Sed aliud est exfor ma dei:aliud ex forma servi. Bixit ex forma deixego et pater unum su mus. Bixit ex forma servi: quoniam pater maior me est. R. Ecce quo modo moritur instus:et nemo perci pit corde: et viri iusti tollunt: et ne mo cosiderat: a facie iniquitatis subla tus est instus. Et erit in pace memo ria eins. H. Banquam agnus coram tondente se obmutuit: et no aperunt 08 suns: de angustia et de iudicio sub latus est. Et erit i pace memoria eins In tertio nocturno ant. Beus adui nat me: et dominus susceptor est ani me mee. se Bne ne i furore. In pace fcus est locus eins: et i spon babitatio eins. ps. Beati quorum. Ant. Factus sus sient bomo sine ad intorio inf mortuos liber. ps. Hie ne i surore tuo. & In pace scus est locus eins. Ru. Et habitatio eins i

spon. Septima lectione. Ex epistola beati petri ad bebreos.

Bristus assistens potifex suturo rū bonorū p amplius et psectius tabernaculū no manusactus: idest no buius creationis neqs per sanguines borcorū aut uitulorū sed p proprius sanguines introiuit semel in sancta: eterna redemptione innenta. Reassisterunt reges terre: et principes couenerunt i unus. Aduersus dūs et aduersus xpm eius. b. Quare fre muerunt gentes: et populi meditati sunt inania. Aduersum dūm.

Betana lectione.

Jenís sanguis byrcorus et tau rorus et cinis uitule aspersus inqui natos sanctificat ad emundationes carnis: quato magis sanguis xpi qui p spūs scūm se ipsus obtulit imacula tum: et emundauit coscientia nostra ab operibus mortuis ad serviendum deo viventi. R. Extimatus sum cu descendentibus ilacus. Factus sus si cut bomo sine adiutorio inter mor tuos liber. H. Posperunt me i lacu inferiori in tenebrosis et umbra mor tis. Factus sum. Mona lectione.

Tideo noni testameti mediator est: ut morte itercedete i redem ptiones earum prenaricationus que erant sub priori testameto: repromissionem accipiat qui nocati sunt eter ne bereditatis in xpo ibu dño nostro Re. Sepulto dno signatus est monu mentus: voluentes lapide ad bostins munimeti. Isonentes milites qui cu stodirent illus. H. Accedetes prin cipes sacerdotus ad pilatus petierūt illum. Isonentes. Alle laude ant. O mors ero mors tua: morsus tuus ero inferne. Ps. Adiserere mei deus ero inferne. Ps. Adiserere mei deus

Ant. Planget eus quast unigenitu: quia inoces dns locutus est. ps. Bne exaudi orationes. Ant. Attendite uniusi populiiet nidete dolore meus ps. Be pfundis cla. Ant. A porta inferi erue dhe anima mea. ps. Bhe exaudi oratione mea auribus. Ant. D uos oes qui trasitis p mam:atten dite et uidete: si est dolor sicut dolor mens. ps. Laudate dim de cel. b. Caro mea requiescet in spe. R. Et no dabis sanctus tuus nidere corrup tionem. Adbenedictus Molie res sedentes ad munimentus lamen tabantur querentes dominum. ny many Frime tenebre. Hommun

ps. Benedictus dominus.
Secunde tenebre

Molieres sedetes ad munimêtů et č. Bertie tenebre.

Æps scus est p nobis obediens usquad mortem: mortem antem crucis.

Afit. Propter quod deus exaltauit illum: et dedit illi nome quod est sup omne nomen. Sinochiom Adisercre Inn verso il governatore: la ltro il cho ro:et in sine Respice quesumus die sup bac familiam tuam pro qua dñs noster isens xps non dubitauit et c. Et poi la dinotione. Bi caritas et amor deus ibi est Qui no babet caritate mbil bet Et i tenebris et umbra mortis manet Mos alterum amemus et in die Bicut decet ambulemus noctis ples Sbi caritas et amor deus ibí est [ lamat dus et dicit clara voce Sobi fuerunt in unum congregati Propter nome meus simultres vel Hunc i medio eorus ego ero duo Sbi caritas et amor deus ibi est imul ergo cum i unu cogregamus Ale nos mête dividamus caucamus





Expertus nouit credere Quid sit deum diligere T esus dulcedo cordium Fons niuum lumen mentium Excedit omne gaudium Et omne desiderium T esum queram diluculo Prinatim et in publico Eordis clamore querulo Adente queram non oculo Murbam profundam fletibus Locum replens gemitibus Jesu provolvar pedibus Eins querens amplexibus T esu ttringam vestigia Et flendo figam labia Sot detur mibi venia Atque profectus gratia Tesus rexadmirabilis Et triumphator nobilis Bulcedo ineffabilis

Botus desiderabilis (1) ane nobifeum domine Dane nouum cum lumine Bulsa noctis caligine Dundum replens dulcedine. () uando cor nostrum uisitas Bunc lucet eius claritas Soilescit mundi uanitas Et intus feruct caritas. H mor iesu dulcissimus Et vere suavissimus Blus milies dulcissimus Quam dicere sufficimus. h ec probat eus passio Et sanguinis effusio Aser quam nobis redemptio Batur: et dei visio. A xperti recognoscite Amorem pium poscite Jesum ardenter querite Querendo inardescite

Tesus auctor clementie Hotis spes letitie Fons dulcioris gratie Sere cordis letitie O um digne loqui nequeam Be te tamen non sileam Amore fac ut ardeam Eum te solo gaudeam ma iesu dilectio Grata mentis refectio Replens sine fastidio Bans fame desiderio Q ui te gustant esuriunt Dui bibunt adbuc sitiunt Besiderare nesciunt Alisi iesum qui sentiunt nem tuns amor debeat Flouum quem iesus sapiat Felix gustus quem satiat Mon es alter quem cupiat T esus decus angelicum Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

In aure dulce canticum In ore mel ninificum In corde pigmentum celícum esidero te milies Di resu quando venies Quando letum me facies Et tecum me suscipies H mor tuus continuus Adibi langor assiduus Adibi iesus mellisluus Fructus uite perpetuus T esu summa benignitas Adira cordis incunditas Incomprehensa bonitas Bua me trabat caritas B onum mibi diligere Jesum:nil ultra querere Alibil prorsus deficere Set illi queam uinere Tesu mi dulcissime Spes suspirantis anime m in

Be pie querunt lachrome Et clamor mentis intime. O nocunque loco fuero Deum iesum desidero Quam letus cum invenero Quam felix cum tenuero. nunc amplexus nunc oscula Que nincunt mellis pocula Quam felix christi copula Bed in bis prona morula. I am quid quesim uideo Q.nod concupini tenco Amore iesu langueo Eum corde totus ardeo. To ic amor ardet dulciter Bulcescit mirabiliter Bapit delectabiliter Et delectat feliciter. hic amor missus celitus Beret cordi medullitus Mentem accendit penitus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Eum delectatur spiritus O beatum incendium Dardens desiderium Amare dei filium O dulce refrigerium Tesus sic cum diligitur Bic amor non extinguitur Mec tepescit nec moritur Sed crescit et accenditur T esus flos matris virginis Amor nostre dulcedinis Bibi lans bonor numinis Regum beatitudinis Teni neni rex optime Pater immense glorie Et fulge fulge clare clarius Jam expectans sepius T am prosequar pro laudibus Nesum bomnis et precibus St nos donet celestibus Frui cum celi cimbus. Amen. m iii



Et flagellis subditum Undit suum dulcem natum ADorientem desolatum Eum emisit spiritum (ia mater fons amoris ADe sentire uim doloris Fac ut tecum lugeam H ac ut ardeat cor meum In amando christum deum Set sibi complaceam Mui nati nulnerati Jam dignati pro mepati. Benas mecum divide s ancta mater illud agas Erucifixi fige plagas Cordi meo valide A ac me tecum flere Erucifixo condolere Bonec ego nixero O mater uirgo pia Biste mibi in bac via m iiii

Et ubi perrexero T llum corde illus amore Gemper feram cum dolore Et meritis martprio Tuxta crucem tecum stare Be libenter sociare In planti desiderio In me fistat dolor tui Erucifixum fac me frui Sum sum in anxilio nuc dolorem fac comunem Alec me facies inestum Ab boc desiderio Tirgo uirginum preclara Dibi iam non sis amara Fac me tecum plangere H ac ut portem christi mortem Passionis eius sortem A ac me plagis nulnerari Ernce sic mebriari Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Erbum caro factum est Se virgine maria In bocanni circulo Sita datur seculo Be nirgine Alato nobis partiulo maria n on bumano semine Bed dinino munere Benirgine Beus datur femine maria pro sanando uulnere Beus suo munere Beuirg. Dritur in tempore A ons de suo rinulo Alascitur pro populo . Le virg-Fracto mortis vinculo maria O uos uctustas suffocat Bic ad uitam renocat In uirg. Alam deus collocat maria Stella solem protulit Bol salutem cotulit Be uirg. Mibil tamen astulit Ine niri copula Eum milericordia, Amen

Florem dedit uirgula Eum uirg. Qui manet in secula maria H parentibus geritur Et in templo sistitur Benir. Genis ulnis ponitur maria o beata femina Enins ventris sarcina Benirg. Adundi lauit crimina maria A uirgine regia CREBICELL Summi regis filia A nirg. Islena datur gratia maria e semine babrae Ex regali genere Be uirg. Dritur de spdere maria In solis ardoribus Gratia fidelibus Benirg. Aliveis candoribus maria H b angelis pfallitur Sloria pax dicitur Be uirgi A pastoribus queritur maria pastores currite



Jerusales presentatus A urg. Et in templo est oblatus maria ne bac sacratissima Omnibus gratissima Be uirg. Blena datur gratia maria Bimeon qui recipit Hominum benedixit Eumnirg. Bassionem predixit maria illi laus et gloria Becus et victoria Eum nirg. Bonor virtus et gratia maria\_ Terbum caro factum est Be uirgine maria. Rucifixum i carne laudemus Allelnia. Allelnia. Allelnia. At sepultu ppter nos glorisicemur Resurgentem de morte: uenite ado remus\_ Dec est dies: quam fecit dis Oe sepulchro resurrexit:pastor bo Prima sabati surrexit nalde mane

h ic apparuit marie magdalene O e qua dominus eiecit septem de mones.

H ec est dies in qua xps gloriosus H b inferis resurgendo illustraunt

Bicut nobis dixit angelus

hic est sägnis redemptus mundus totus. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Per Sicite i nationibus alleluia. Resulta dominus regnanit a ligno al leluia. Pratio.

Eus qui pro nobis filium tuus crucis patibulum subire uolui sti: ut inimici a nobis expelleres po testatem: cocede nobis famulis tuis: ut resurrectionis gratiam consequa mur. Per eundes christum.

Ispuno dello spirito sancto.

Eni creator spüs: mentes tuo rum visita: imple superna gra tia: que tu creasti pectora. Q vi pa raclitus diceris: donus dei altissimi:

fons vinus ignis charitas: ct spirita lis unctio. II u septiformis munere dextre dei tu digitus: tu rite promis sum patris sermone ditans guttura A ccende lumen sensibus: infunde amores cordibus:infirma nostri cor poris uirtute firmas perpetim. To stem repellas lögius:pacem93 dones protinus: sic te ductore premo: nite mus omne noxius. P er te sciamus da patrem:noscamus atque filium: te utriusque spiritum credamus omni tepore. 6 loria patri dño: natoqs qui a mortuis:surrexit a paraclito i seculorum secula. R. Amen. 8. Emitte spiritum tuum et creabunf. Ri Et renonabis faciem terre.

Pratio.

Eus qui bodierna die corda fi

delium sancti spiritus illustra

Mone docuisti: da nobis in codes spi

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.62



fides supplemetus sensuus desectui.
Genitori genttoqs laus et subilatio salus bonor virtus quoqs sit et bene dictio: procedenti ab utroque copar sit laudatio. Emen. Emen. Isanes de celo prestisti eis domine alleluia.
Re Et omne delectametus in se ba bentem alleluia. Premus. Pratio
Eus qui nobis sub sacrameto mi rabili passionis tue memoria re liquisti: tribue quesumus: ita nos cor poris et sanguinis tui sacra mpsteria uenerari: ut redemptiois tue fructus in nobis iugiter sentiamus. Per dominum nostrum.

Bomno della nativita di xpo.

Briste redemptor omnius:ex patre patris unice solus ante principius:natus inessabiliter. Mu lume tu splendor patris tu spes per bemnis omnius:intede quas sundūt

nı

preces tni p orbe famuli. (1) emeto salutis auctor quod nostri quondam corporis: ex illibata nir gine nascen do formas sumpseris. S ic presens testatur dies currens per anni circu lum:quod solus a sede patris:mundi salus adueneris. Hunc celum bunc terra bunc mare: bunc omne quod in eis est:auctore aduentus tuilaudas exultat cantico. N 08 quoq3 qui san cto tuo: redempti sanguine sumus: ob diem natalis tui bimnum nouum cocinimus- Gloria tibi domine qui natus es de uirgine: cum patre san cto spiritu in sempiterna secula. R. Amen. b. Buer natus est nobis. R. Et filius datus est nobis.

Oncede quesumus ops deus:ut nos unigeniti tui noua per car nes nativitas liberet:quos sub pecca



Gloria tibi dñe qui surrexisti et c.
b. Surrexit dñs vere allelvia. R.
Et apparuit simoni petro allelvia.
Resta quesumus ops deus: ut
qui pascalia festa peregimus:
bec te largiente moribus et vita te
neamus. Per dñm.

To que at laxis resonare sibris:
mira gestorum samuli tuorus
solue polluti labii reatum sancte Jo
banes. Duncius celso uemes olpm
po: te patrem magnum fore nasci
turum:nomen et uite seriem geren
de ordine promit. I lle promissi
dubius superni perdidit pmpte mo
dulos loquele: sed reformasti geni
tus perempte organa uocis. Ten
tris obstruso recubans cubili sense
ras regem thalamo manentem binc
parens nati meritis uterque abdita
pandit. Soloria patri genitoqs pro

li et tibi copar utriusque semper. spiritus alme deus unus omni tempore secli. R. Amé. d. Fuit bomo mis sus a deo alleluia. R. Eui nomen erat iobannes alleluia. Oratio.

Eus qui presentem diem bono rabilem nobis in beati iobanis baptiste nativitate secisti: da populis tuis spiritualius gratiam gaudio rum: et omnium sideium mentes di rige in viam salutis eterne. Ber.

Ispmno delli apostoli.

Eultet celum laudibus: resultet terra gaudiis: apostoloru gloria sacra canunt solenia. Tos tech in sti indices et uera mundi lumina: no tis precamur cordius: audite preces supplicus. Qui celus nerbo claudi tis: serasque eius soluitis: nos a pecca tis omnibus soluite sussu que immus Quorum precepto subdif salus et n in







## Dratione di sancto Dimone.

Eus qui nos per beatos aposto los tuos simonem et iudam ad agnitiones tui nominis peruenire se cisti: da nobis eorum gloriam sempi ternam et psiciendo celebrado prosi cere. Per dominum nostrum.

Bomno de gliangioli.

Jbi christe splendor patris ni ta nirtus cordius i cospectu an gelorum notis noce psallimus alter nandos cocrepado melos damus no cibus. O ollandamus nenerates om nes celi milites: sed precipue prima tem celestis exercitus michaeles in nirtute coterentem sabulon. O no custode pcul pelle rex xpe pissime omne nesas inimici mundo corde et corpore paradiso redde tno nos so la clemetia. O loria patri melodis personemus nocibus glorias christo

canamus glorias paraclito qui deus trinus et unus extat ante secula. Re Amé. 6 Stetit angelus iuxta aras templi. Re. Isabens thuribulû aureum i manu sua. Oremus. Oro.

Eus qui miro ordine angeloru mpsteria bominuqi dispesas: co cede ppitius ut quibus tibi ministra tibus in celo semp assistiur: ab bis i terra uita nostra muniatur. Per do minum nostrum.

Ispmno de martori.

Eus tuorus militum sors et co rona premium laudes canêtes martpres: absolue nexum criminis. Tic nempe mundi gaudia et blandi menta noxia caduca rite deputans pernenit ad celestia. Penas cucur rit sortiter; et sustulit niriliter: pro te essundens sanguinem eterna do na possidet. Ob boc peccatus sup plici: te poscimus piissime: in boctri umpho martpris dimitte noxam ser unlis. B it rex xpe piissime tibi pa triqs gloria cum spiritu paraclito in sempiterna secula. R. Amen. b. Sloria et bonore coronasti eum do mine. R. Et constituisti eus super opera manuum tuarum.

Pratione dun solo martpre.

Eus qui nos beati. Al. martiris tut confessione gloriosa circun das et protegis: presta nobis quesu mus ex eius imitatione proficere et oratione desendi. Per.

Pratione di piu martpri.

Eus i cuius filis tui düi nostri iesu christi gloriose passionis cosessione. Al. et. Al. socii eorū mar turio triumphare secisti: presta que sumus nobis: ut quorus uenerandas recolimus memorias; eis pro nobis

patrocinantibus apud misericordis uniusa nobis aduersantia corporus et animarum te adiunate uincamus. IBer dominum nostrum.

Ispmno de confessori.

Ste cofessor dni sacratus: festa plebs cuius celebrat per orbem: bodie letus meruit secreta scandere celi. O ni pins prudens bumilis pu dicus sobrius castus fuit et quietus unta dum presens ucgetauit eins cor poris arctus. A d sacrum cuius tu mulus frequenter membra languen tum modo sanitati quolibet morbo fuerint granata restituunt. Inde nunc noster chorus in bonore ipsius bomnum canit bunc libenter et piis eins meritis inbemur omne p euum. Bit lans illi decus atque nirtus qui supra celi residens cacumen totius mundi machinas gubernat trinus et

unus. R. Amen. b. Justus dedu xit dis puias rectas. R. Et osten dit illi regnum dei. Homno delle uergine. Esu corona virginus ques ma ter illa cocepit: que sola nirgo peperit bec uota clemens accipe. Q in pascis int Iilia septus chorcis uirginu:sposus decorus gloria spon sisqs reddens premia. Q uocunque pergis virgines sequentur atqs lau dibus:post te canentes cursitat bom nosqi personant. III e deprecamur largins nostris adauge fensibus; ne scire prsus oia corruptionis nulne ra. Is aus bonor uirtus gloria deo patri et filio:sancto simul paraclito in sempiterna secula. R. Amen. Bomno de piu martori. Anctorum meritis inclita gan dia pangamus socii gestaqu forma 01

na gliscit animus pmere cantibus ui ctorû genus optimus. Hi sunt quos retines mundus inborruit ips na ste rili flore peraridi spreuere penitus tegs secuti sunt rex xpe bone celitus hi pte furias atqs ferocia calcarût bominus senaqs übera cessit bis lace rans fortiter ungula nec carpsit pe netralia. Q eduntur gladus more bi dentium no murmur resonat no que rimonia sed corde tacito mens bene coscia conservat patientiam. ne uox que poterit lingua retexere que tu martpribus munera preparas ru bri na fluido saguine laureis ditan tur bene fulgidis. Me sūma deitas unaqs poscimus ut culpas abluas no xia subtrabas des pacê famulis nos quoqu gloria p cucta tibi secula. Re Ame. Orande peldi dognisan Adnipotés sempiterne deus



delictis ignosce: ut qui tibi placere de actibus nostris no ualemus: geni tricis filti tui düi nostri intercessio ne saluemur. Ber. Ber la nati uita di nostra donna.

Amulis tuis quesumus düe cele lestis gratie munus impartire: ut qui bus beate marie uirginis partus ex titit salutis exordiü: nativitatis eius uotina solenitas pacis tribuat incre

mentum. Ber. Dratione per la festa di sancta croce di maggio.

Eus qui in preclara salutisere crucis inventione passionis tue miracula suscitasti: cocede ut uitalis ligni pretio eterne uite suffragia co sequamur. Qui vivus et. Per la de collatione di sco Siouani baptista.

Ancti iobanis baptiste et mar tpris tui quesumus domine uene randa festivitas salutaris auxilii no bis prestet effectum. Per.

## Dratione di sancto Baluestro.

Ta quesumus ops dens:nt bea ti sulvestri cofessoris tui atque potificis venerada solenitas et devo tiones nobis augeat et salutes. Per. Pratione di san Gregorio papa.

Eus qui anime famuli tui gre gorii eterne beatitudinis pre mia co ulisti: cocede ppitius: ut qui peccatorus nostrorus podere premi mur: eius apud te precibus adiune mur. Ber. Dratione di sco Biero

exponedis sacris scripturis bea tum bieronomu gloriosus cofessore tuum et doctores maximus provide re dignatus es: presta quesumus: ut ciusdem piis suffragantibus meritis quod ore simul et ope docuit: te ad iuuante exercere valeamus. Ber.

Dratione di sancto Agostino.

oiii

Sesto supplicationibus nostris ops deus; ut quibus siducia spe rande pietatis indulges: intercedete beato augustino cosessore tuo atque potifice cosuete misericordie tribue benignus effectum. Ber.

Bratione di san Benedecto.

beati benedicti abbatis comedet ut quod nostris meritis no nalemus eius patrocinio assequamur. Per.

Bratione di san Bastiano.

Monipotes sempiterne dens qui meritis et precibus beati et glo riosi martpris tui sancti Bebastiani quanda generales pestes bominibus mortisera renocasti: presta supplici bus tuis: ut qui pro simili peste reno canda sub tua siducia cossidunt: eius meritis et precibus ab ipsa peste et ab omni tribulatioe liberemur. Per



dominici confessoris tui illustrare dignatus es meritis et doctrinis: co cede: ut eius intercessive temporali bus no destituatur auxiliis: et spiri tualibus semper psiciat incremetis Dratione di sco Antonio dapado Eclesiam tuam deus beatt antonii cosessoris tui solemnt tas notina letisicet: ut spiritualibus semper nutrias auxiliis. et gaudiis persrui mereatur eternis. Ber.

Dratione del agnolo Raphaello.

Si habitat in adiutorio altissi muin protectione dei celi com morabis. O icet domino susceptor meus es tu:et resugium meus deus meus sperabo i eus. O uoniam ipse liberabit me de laqueo uenantius:et a úbo aspero. S capulis suis obum brabit tibi:et sub pennis eius spera bis. S cuto circundabit te ueritas cius:no timebis a timore nocturno.

A sagitta volante in die a negotio perambulate in tenebris; ab incursu et demonio meridiano. Qadent a latere tuo mille: et dece milia a dex tris tuis:ad te autem non appropin quabunt. Terumtamen oculis tuis cosiderabiszet retributionem pecca torum uidebis. O nonias tu es dñe spes mea:altissimű posnisti refugiñ tuum. Don accedet ad te malus:et flagellus non appropinquabit taber naculo tuo. O uonias angelis suis deus madanit de te:ut custodiat te in omnibus mis tuis. In manibus portabunt te:ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. 8 uper aspi dem et basiliscum ambulabis:et con culcabis leones et dracones. Quo niam i me sperabit liberabo eus pro tegam enm: quonia cognouit nomen mens, Clamavit ad me et exaudia

cum: cum ipso sus in tribulatiõe cri piam eum et glorificabo cum. Jon gitudine dierii replebo euziet osten dam illi salutare meum. Gloria pa tri et filio et spiritui sancto. Gicut erat in principio et nunc et semper: et in secula seculorus Amen. Anti phona. Angelum nobis medicus sa lutis mitte de celis raphaeles:ut om nes sanet egrotos:pariterqu nros di rigat actus. L. Marbael medicina lis mecum sis perpetualis. R. Gi cut fusti cum thobia: mecus semper sis in nia. Pratio. Eus qui raphaeles archangelu thobie famulo tuo properanti premius direxisti:et inter nie discri mina donasti custode: da ut eiusdes semper ptegamur auxilio:quatenus et uite presentis untemus pericula: et ad gaudia naleamus pernemre ce



et che per te adio ciascuno adori siche se tu nel purgatorio dimori peruegbi alporto che sibrama molto Emartiri pgbiam che adio dauante pregbino con le nergini et innoceti et tutti quati glialtri sacti o sancte che del nímico almondo furon uin che pelor sacti meriti cotenti ceti lanima dallaqual tu se disciolto Fratel divoto della sancta croce che per memoria della passione la carne flagellasti con lanoce adio facesti feruente oratione il saluatore de peccator campione seco titenga poi che danoi tha tolto D fratel nostro et c. dom a tua empia il dillo ido ninra datas pecenti fitolto Theire of preabiance non-cliffs and proclem et confessort ed forteto regno acomf.i Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Ad completorium. b. Aue maria gratia plena dis tecus. R. Benedi cta tu in mulieribus: et bndictus fru ctus ventris tui. L. Converte nos deus salutaris noster. R. Et quer te iram tuam a nobis. b. Eus in adintorius meum in tende. R. Bomine ad adiu uandum me festina. E. Slo ria patri et filio et spiritui sco. R. Bicut erat i principio et nuc et sem per:et in secula seculorum amen al leluia. Psalmus. Epe expugnaverunt me a in uentute mea: dicat nunc israel Sepe expugnaner ût me a iuuêtute mea:etenis no potuerunt mibi. 8 u pra dorsus meus fabricanerunt pec catores: prologauerunt iniquitates suas. O ominus instus cocidet cer nices peccatorus: cofundant et con

nertantur retrorsus omnes qui ode runt spon. Hiant sicut senu tecto rum: quod prius quas enellatur exa ruit. Oe quo non implebit manus sua qui metet et sinum suum qui ma nipulos colliget. Et non dixerunt qui preteribat benedictio düi super uos. benediximus uobis in noie düi Gloria patri et silio. Bicut erat

in principio.

dñe exaudi noce mea. Hiant aures tue intendentes: in nocem de precationis mee. Bi iniquitates ob sernaueris dñe: dñe quis sustinebit. Quia apud te ppitiatio est: et pro pter legem tuas sustinuit te domine Bustinuit anima mea i nerbo eius: sperauit anima mea i dno. Hensto dia matutina usque ad nocté: speret israel in dno. Quia apud domini misericordia: et copiosa apud eum

redemptio. tipse redimetissael exommbus iniquitatibus eius. To lo ria patri. Issalmus.

Dmine no est exaltatus cor me um:neque elati sunt oculi mei. D eque ambulaui in magnis:neque in mirabilibus super me. B i no bu militer sentieba:sed exaltaui anima meam. B icut ablactatus super ma tres sua:ita retributio i anima mea. B peret israel i dno:ex boc nunc et usqs in seculum. B loria patri. B i cut erat.

Emento salutis auctor quod no stri quondas corporis exilliba ta uirgine nascendo formas sumpse ris. (1) aria mater gratie mater mi sericordie tu nos abboste protege in bora mortis suscipe. I loria ti bi dñe qui natus es de uirgine cum patre sco spiritu in sempiterna secu la. R. Amen. Capitulum.

Y So mater pulchre dilectiois et timoris et magnitudinis: et san cte spei. R. Beogras. b. Bra p nobis scä dei genitrix. R. Set digni efficiamur pmissionibus xpi. Ant. Bub tuus presidius cofugimus. ps. Sonc dimittis seruus tuum dne secundum uerbum tuum i pace () via viderunt oculi mei:salutare tuum. O nod parasti:ante faciem omnium populorus. Jumen ad re uelatione gentium: et gloria plebis tue israel. Gloria patri. Añ. Sub tuum presidiu cofugimus sca dei ge nitrix:nostras deprecationes ne de spicias in necessitatibus nostris:sed a periculis cunctis libera nos nirgo benedicta. Rpriel. Xpel. Rpriel. B. Bñe exaudi oratione meas. R. Et clamor mens ad te ueniat. Orô Eate et gloriose semperqs vir ginis marie quesumus domine Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

intercessio gloriosa nos protegat:et ad uita eterna perducat. Per xom dim nostrum. R. Amen. Pro san ctis ant. Sancti dei oes intercedere dignemini p nostra omniumos salu te. b. Letamini in dno et exultate insti. R. Et gloriamini omnes re cti corde. Pratio. Eaudi nos deus salutaris no ster: et apostolorus tuorum petri et pauli et aliorus apostoloru nos'tue re presidus: quorum donasti sideles esse doctrinis. Pratio. Dones sacti tui quesumus dñe nos ubiqs adiquet: ut dum eoru me rita recolimus:patrocinia setiamus To pace tua nostris cocede tem poribus: et ab ecclesia tua cun ctam repelle nequitias:iter actus et uoluntates nras et omnium famulo num tuorum i salutis tue psperitate dispone: benefactoribus nostris sem

piterna bona retribue: et omnibus fi delibus defunctis requiem eternam cocede. Per dus nostrum iesum xos filius tuum qui tecus vivit et regnat in unitate spüs sancti deus pomnia secula seculorum. R. Amen. 6. Süe exaudi oratione meas. R. Et clamor meus ad te veniat. 6. Sene dicamus domino. R. Seo gratias:

Sidicat et custodiat nos omni potens et misericors dominus. R.. Amen. Antiphona.

g alue regina misericordie uita dul cedo et spes nostra salue: ad te cla mamus exules silis eue: ad te suspi ramus gementes et slentes i bac la chrpmarum ualle eia ergo aduocata nostra illos tuos misericordes ocu los ad nos couerte: et ibs benedictu fructus uetris tui nobis post boc exi lius ostende o clemes o pia o dulcis uirgo maría. Bignare me lauda

re te nirgo sacrata. R. Ha mibi uirtutes cotra bostes tuos. Bratio Dalpotens sempiterne deus qui gloriose nirginis et matris marie corpus et animas ut dignum

marie corpus et animas ut dignum filu tui babitaculum effici merereë spiritu sancto cooperante prepara studa ut in cuius commemoratione letamuricius pia intercessione abin stantibus malis et a morte perpetua liberemuriser eundes christum do minum nostrus. R. Amen. V. Fi delium anime per misericordia dei requiescant in pace. R. Amen.

Pratione di sancta Maria magda lena.

Eate marie magdalene quesu mus domine suffragiis aduute mur: cuius precibus exortatus qua triduanum fratrem ab inferis resu scitasti. Qui vivis et regnas.



ris tui predicatione dignatione no minis tui uenire tribuisti: presta que sumus: ut cuius festivitate letamur

eius muniamur auxilus. Ber.

Pratione di sancto bernardino.

Eus qui beatum bernardinum confessorem tunm nerbi predi catione mirabiliter adornasti:conce de quesumus: ut sicut eius doctrina letitia mentis suscepimus:ita ipsius meritis et oratione ad gandia eter na peruenire mereamur. Ber xpm.

Dratione di san paulo apostolo. Eus qui multitudine getin beati pauli apli pdicatioe docuisti:da nobs quesumus ut com natalitia coli mus eius apd te patrocinia setiamus FINITE.

impssur Floretie p Antoniu venetu

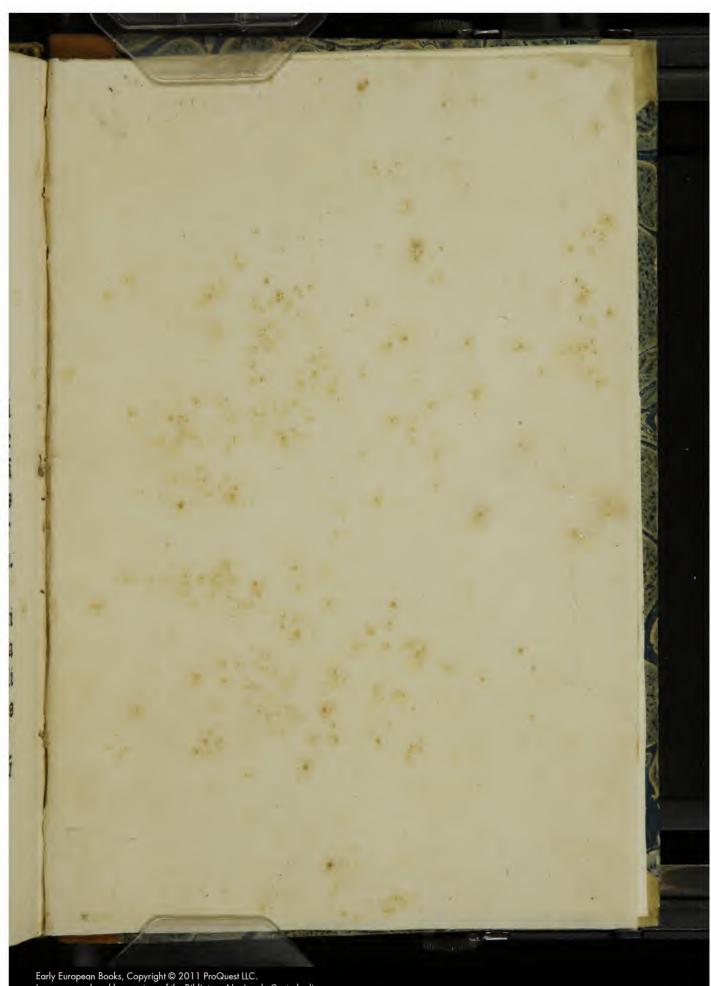

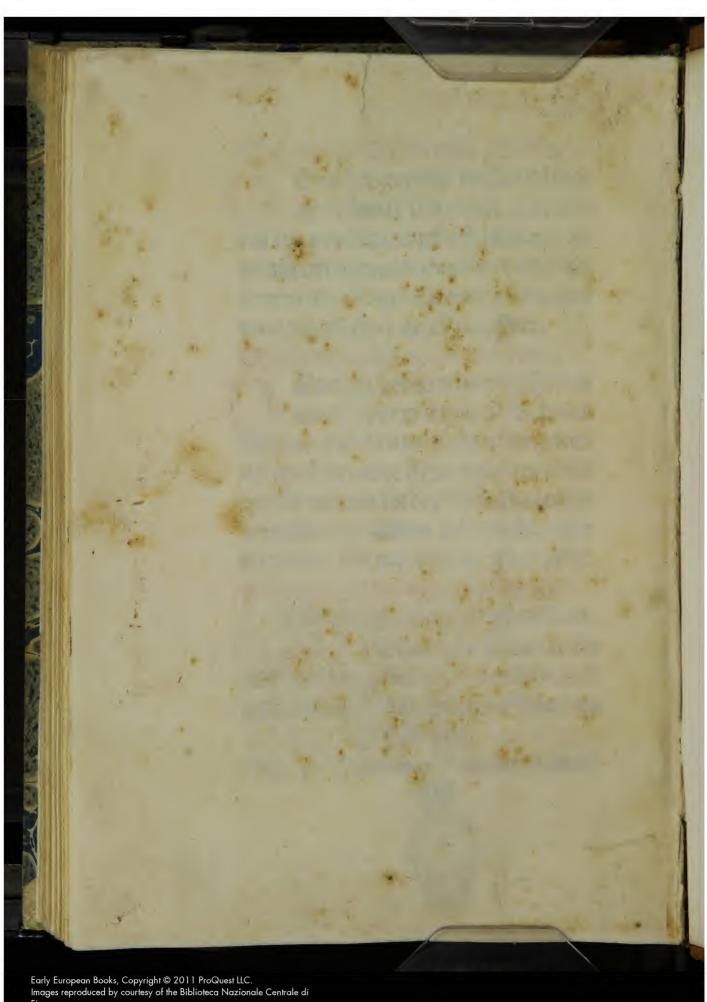



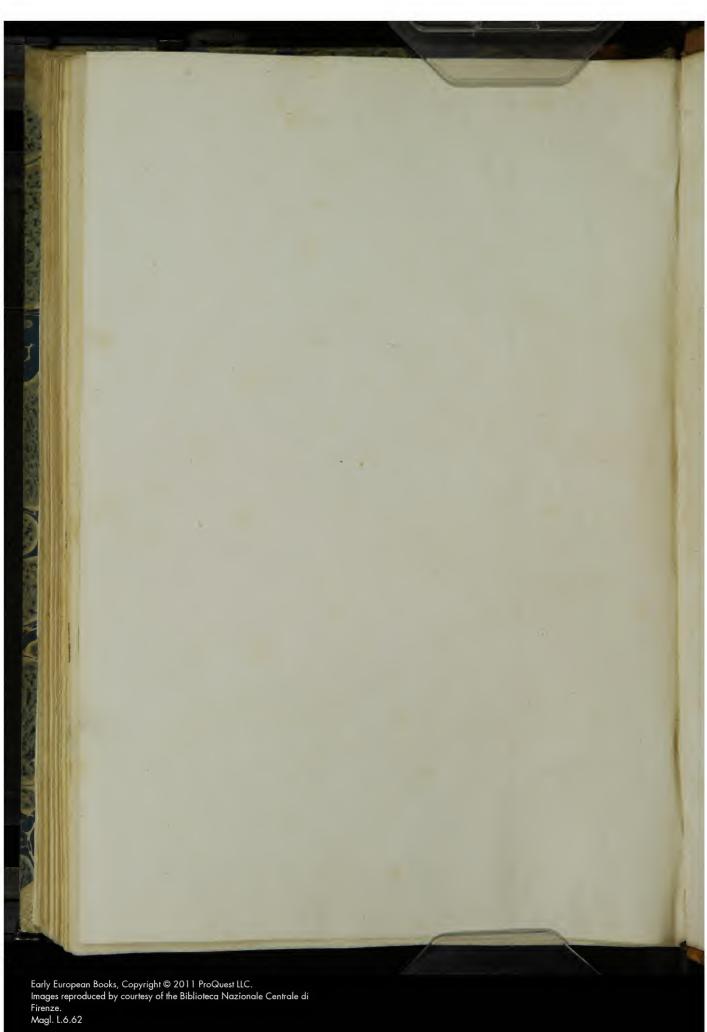

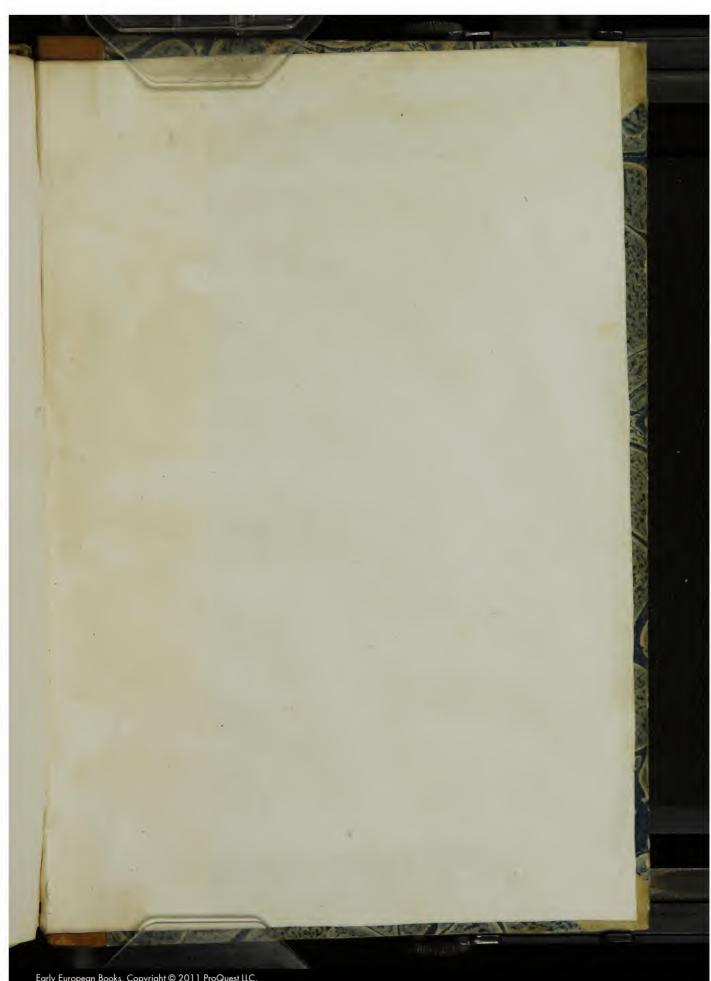